# L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA

PREZZO D'ASSOCIAZIONE NEL REGNO: Anno, L. 35; Semestre, L. 18; Trimestre, L. 9,60 (Est., Fr. 48 l'anno).

Questo numero costa Una Lira (Est., Fr. 1.30)

### STITUTO SOLITR

Direttore: Prof. Cav. Giuseppe Solitro.

# VENEZIA

e la XI Esposizione

Internazionale

d'ARTE - 1914

FASCICOLO PRIMO con 58 riproduzioni, in-8, su carta di gran lusso: Lire 2,50.

FASEIGOLO SEGONDO con 49 riproduzioni, in-8, su carta di gran lusso: Lire 2,50.

ni e veglia ai Fratelli Treves, editori, Milan

### DENTIFRICI TROVANSI OVUNQUE

PIETRO KASANDRIC

TROVASI IN TUTTE LE PRIMARIE FARMACIE
Volendolo direttamente scrivere alla Ditta D'CANVERDEC.

\*\*Via Emilia 44 :MODERA\*\*

WASSIME ONORIFICENZE - MIGLIAIA OL CERTIFICAT

### Bellezza del Viso

Latte antefelico o Latte Candès

# a base di CHINA SUCCO di CARNE

LATTOFOSFATO dI CALCE

Il Migilor ricostituente ed il plù potente tonico che debbasi impiegare in tutti i casi di ANEMIE - INDEBOLIMENT

CONVALESCENZE

nelle SIGNORE, nel BAMBINI nei NEVRASTENICI per

ESAURIMENTO e nella VECCHIAIA

# IPERBIOTINA

## LA LUCE LONTANA

Giovanni COSTANZI Con lettera autografa di Gabriele d' ANNUNZIO

In-8, in carta di lusso: Tre Lire.

Commissioni e vagita agli editori Fratelli Treves, Mila

Filiale con deposito: MILANO, Via P. Umberto, 34.

FABBRIGA MONDIALE SPECIALISTA DI SEGHE E MACCHINE

per la LAVORAZIONE DEL LEGNO

Più 210,000 macchine Kirchner in funzione

MASSIME ONORIFICENZE in tutte le Esposizioni Internazionali.

CANTI POPOLARI IL BELGIO

# La Vergine

Quattro Lire.

# - ardente

Rosalia GWIS ADAMI

di Camillo LEMONNIER Due volumi in-4, con numerose incis. L. 20 ANVERSA, di CAMILLO LEMONNIER

Un volume in-8, con 41 incisioni L. 350

# Oreficeria

Una Sola ed Unica Qualità

LA MIGLIORE

ESIGETE questa Marca



ed il nome "CHRISTOFLE" sopra ognuna merce.

PERDE DA TUTTI I NOSTRI RAPPRESENTANTI, DA TUTTI DEI GRIOLAI, BIGIELLIERI, GREI

FRATELLI BRANCA DI MILANO

# Dirigere vaglia agli editori Fratelli Treves, in Milan Dirigere vaglia agli editori Fratelli Treves, in Mila

Löbau in Sassonia., Georgswalde in

Fornitori di S. M. il Re di Sassonia e S. M.

### Il Conclave per l'elezione del nuovo Papa, disegno di Aldo MOLINARI.

L'Imperatore Guglielme al quartier generale; Gli effetti dei famosi mortai tedeschi da 42 cm. sui forti generale Joffre ei i suo collaboratore gen. Castelnan sul teatre della guerra; I villaggio di Mouland completamente distrutto dall'artiglieria tedesca; Un plotone di fanteria si prepara alla marcia; Uno Zeppelin segnala il nemico all'artiglieria tedesca; Lo scacchiere orientale della guerra; A guerra; A guerra da Benino durante la guerra; La ripercussione della guerra nella Svissera; Monumenti della città belga di Louvain, resa si suolo dai tedeschi; L'arrivo dei primi feriti a Marsiglia (20 inc.). — Ritratti: Il gen. Heeringen; il gen. Eluck; il gen. Hausen; il gen. Gallieni; il gen. Lellman; il marsicalio von Der Goltz; il gen. Dank!; il gen. Jilinakv. — † Il principe di Lippe. — I ponti levatoi sui canali di Bruges; Il mercato del pesce a Middleburg; Donne zeelandesi; Le comari di Flessinga; Lupi di mare a Middleburg (5 inc.).

CRONACHE dei LIBRI.

CRONACHE dei LIBRI.

Le villeggiature favoriscono le letture. Ed seco, da Casa Treves, una larga emissione di volumi di letteratura marrativa. Di Ugo O jerti, in un elegante volume chiuso in una copertina di Sacchetti, il Treves ripubblica un libro di novelle: Mimi e la Gloria, ch'è tra i migliori del delizioso, elegantissimo novelliere. Pochi scrittori sanno, come Ugo Ojetti, scrivere per il pubblico, per tutti il pubblico, pur con severa dignità d'artista. Per questo i libri di novelle dell'Ojetti ottengono un singolare iavore e della loro terre spumesto i libri di novelle della loro terre spumesto i libri di novelle della loro terre spumeste conacho, che della loro della loro terre spumeste conacho, che di controla della loro terre spumeste conacho, che conacho, della loro della loro terre spumeste conacho, che di tutti squisiti — il più simente, il più vario, il più vivo; l'apre qui da titolo un lungo racconto, di semplicità e di trasparenza maupassantiane, ch'è certo tra le cose migliori dello scritore imperimente e saportissimo. \*\* Successo d'un altro ordine ma non meno vivace otterranno le Novelle napolitane di Salvatore di Gia como, che il Treves accoggie in volume facendole precedere da una prefazione di Benedetto Croce in uil critto illustre studia e riassume, in pagine chiare e dense, i più caratteristi aspetti dell'arte narrativa del grande poeta napoletano. Son le movelle du grande poeta napoletano. Son le movelle du grande poeta napoletano. ristici aspetti dall'arte narrativa del grande poeta napoleano. Son le novelle d'un
poeta, cero queste del di Giacomo, ma
duto racchiudere nel cerebio di pochi
versi dialettali lo scorcio indimenticabile
d'un dramma. Così lo ritroviamo in quesen novelle dove sovente la sfumatura
sentimentale e il quadretto d'ambiente
s'allargano drammaticamente alla rappresentazione diretta e vibrante d'una situazione. E c'è naturalmente, con le sue mille
voci, con le sue mille luci, c'è tutà Napoli
o gueste novelle di Salvatore di Giacomo, in queste novelle di Salvatore di Giaco in queste novelle di Salvatore di Giacomo, alciune delle quali sono perfetti modelli d'arte narrampo, a sontanea e sapiente nel menti propositione della consultata della consul

<sup>1</sup> Noi e il Mondo s'initiola una bellissima rivista mensile illustrata, che esce a Roma sotto gli auspici della «Tribuna». La dirige con molto gusto il valenta scrittore noto sotto il nome di Lucio d'Ambra. Lo etesso lucio di bra dellea in ogni di contrata di con-bra della in ogni di libri, che è sempre una crounca brillante, oltre che giudiziosa ed ama-bile. Ecco quella del mese di settembre, oggi uscita.

ran e di committi psicongitti onte a l'istro Giacosa l'occasione di scrivere pagine che sono nel tempo stesso opera d'un roman-ziere di razza, d'un moralista e d'uno psicologo. Scritto con singolare nobilità ziere di razza, d'un moralista e d'uno psicologo. Scritto con singolare nobilità di forma, condotto con magistrale perizia, questo racconto del Giacosa è fra le migliori opere della letteratura italiana durante gli ultimi anni. \*\* Ho per me due pagine sole e i libri sono innumerevoli. Posso quindi solamente accennare, sempre tra le edizioni Treves, alla ristampa di quel libro: Caccia grossa, che fu un'opera coraggiosa di buon italiano e che dette alle lettere nostre, con repenina consacrazione, un ocrittore di più. ente ante effere nostre, con repen-tina consacrazione, uno scrittore di più, e valorosissimo: Giulio Bechi. Son note le polemiche che il libro ardito e nuovo suscitò in Sardegna e le pene di-sciplinari che ne derivarono a Giulio Bechi che è, come i lettori sanno, ufficiale dell'esercito. Il libro del Bechi ha oramai la sua fama assodata e la sua ristampa, la sua tamà assodata e li sva trisulinja, che non è davvero la prima e non è per essere l'ultima prova che il libro del Bechi è entrato nel breve numero di quel libri caratteristici che tutti devono aver letti. «\* Leggeranno molti anehe la Leggenda della spada, romanzo di Lesarina Lupati, edizione Frevencia di le sancia con la companio di le sancia con la contra con la companio di le sancia con la contra con la companio di la comp Fina Lupati, edizione Treves, Il libro è di quelli che in fatto d'ambizioni hambizoni periodo delle rivoluzioni italiane: vi porta vi alla svelta come una corrente sovrabhondante di acqua. \*\* Chiudiamo per questa volta l'imponente serie mensile delle edizioni Treves citando solamente un volume in cui Arnaldo Fraccanate compedie, La dolec vita e La fondia di fico, che corsero vittoriosamente l'anno scorso le sepne italiane e, dopo che al giornalismo, rivelarono al nostroteatro un giovane, piacevolissimo, argutissimo scrittore. Mè posso far di più che citare la traduzione italiana di Come d'a l'onda, romanzo senses di Camilla Mallar mé, romanzo che in francese si chia l'armé, romanzo senese di Camilla Mariellarmé, romanzo che in francese si chiama Le Ressac, che è appassionato e tenero, scritto con infinita grazia, animato da una sua delicata e deliziosa anima ita-

morali d'un nobile missionario, delle vicende romanzesche [d'un jintrigo diplomatico che determina il caso di costelenza la
d'un uomo preso tra il suo dovere di
prete e il suo sentimento di figito. L'aveventurosa storia così piena di questii motrali e di conflitti pisciologici office a Piero
l'ali e di conflitti pisciolog sima e giovanissima. Paolo Orano ha premesso a questo romanzo della Mallarmé una prefazione degna di lui, in cui l'ingegno e l'opera della scrittrice sono con motta diligenza approfonditi. Cito inalmente, un volume bijou, una raccolta di Canti popolari serbi e croati, tradotti ed annotati con motta cura da Pietro Kasandric. C'è una buona stella anche per gli editori e la stampa di questo volume è finita proprio al monetto in cui precorreva di pochi giorni appena la grande attualità. Mentre infatti alla frontiera occidentale serbi e croati si battono in un guerra che sarà formidabile, giungono opportunissimamente si battono, in una guerra che sarà formi-dabile, giungono opportunissimamente questi loro canti popolari, molti dei quali sono canti di guerra, come si canviene per un popolo di guerrieri, che visse la sua vita, i a sua epopea, incessantemente, tra guerre e guerriglie. Accanto a questi sono anche, e in maggior numero, quel canti popolari, epici o lirici, che sono in-tonati da voei d'uomini sul ritmo dei crini tonati da voei d'uomini sul ritmo dei crini cavallo d'una «guzla» o trasportati di villaggio in villaggio, di mercato in mer cato, di casa in casa, dall'errante « guz laro ». E in questi canti strani e sugge-stivi, in queste forme elementari e raffinatissime di lirismo, noi conosceremo, nella leggenda e nella vita, meglio che nella storia, quel popolo serbo che ora combatte per la sua dignità di popolo li-bero. Le versioni del Kasandric sono acbero. Le versioni del Kasandric sono ac-curate e le sue annotazioni sono diligenti, precise e sovente rivelatrici di bellezze che ci sarebbero sfuggite. \*\* ... Restia-mo ancora un momento fra i poeti con le Favole moderne di Liana (Emilia Ascoli) che vengono ad arricchire, nella elegante veste tipografica nella quale ha saputo avvolgerle l'editore Lattes di To-rino, la nostra letteratura satrica. Esse zampillano fresche e limpide da una ricca, colla cristillina, a posseyono delle fonti zampillano fresche e limpide da una ricea polla cristallina, e posseggono delle fonti salutari il gradito e sigenco amarognodo sapore, Forse una cura più minuta della forma, una più accorta rifinitura aggiun-gerebhero valore a queste Fanode mo-derne di Liana, ma, per essere talora al-quanto sempse e mor cressano, di essere castonate, esse non cessano di e castonate, esse non cessano di essere molto sovente veri e autentici gioielli. Eccone uno: « Diceva a un vecchio Gallo — un giovin Pappagallo: — Mancherò di modestia — ma debbo confessare — dessere, non ti pare? — una gran brava bestia — perchè delle persone — i discorsi che sento — tutti alla perfezione — ripeto in un — momento. — Risposti — Ori, por en allaco, — come it compatisco! — Adesso ben capisco — perchè sei tanto scipco ». tanto sciocco ».

LUCIO D' AMBRA.

SCACCHI. Problems N. 2211 del sig. Hermann von Gottschall.



BIANCO-Il Bianco, col tratto, dà so. m. in tre mo

Problems N. 2212 del sig. W. A. Shinkman Branco: R b6. D h7. A b8. C b5. C d5. (5). Naro: R e6. P d7. e5. f7. (4).

Il Bisneo, col tratto, dà sc. m. in due n

Dirigere le soluzioni alla Sezione Scacchi dell' Illustrazione Haliana, in Milano, Via Lanzone, 18.



#### Falso diminutivo.

Normal: progenie che di forza ha vanto vive in isola, ahimè, negletta alquanto; son con tant'altre assiem pigiata o trita, ahi cruda sorte, se diminuita.

Spiegazione dei Giuochi del N. 35 -ANAGRAMMA A CAMBIO DI CONSONANTE : CASPITINA — SIMPATICA,

SCIARADE: 1, MONDO-RAI — RAIMONDO. 2. VER-DETTO.

ROMBO

Le Caricature di Biaoia si trovano in quarta pagina della coperte

Per quanto riguarda i giucchi, scaetto per gli sca tivolgersi a Connalia. Via Mario Pagano, 85.

# Olindo MALAGODI

La civiltà industriale e le sue conquiste

... E uno studio profundo non solo dell'imperialismo; ma anche della cività industriale di cui l'autore enumera le conquiste fatte nel socolo XIX. L'Ingali-terra vi tione la prima parte; ma vi digarano pure le altre nazioni; ed i raffronti con l'Italia sono continui e interessanti

QUATTRO LIRE

Dirigere vaglia agit editori Fratelli Treves, Milan

EMILIO ZOLA LA GUERRA (la Débâcle)

Due volumi in-16: Lire 2.



associata al latte è l'alimento più gradevole ed il più raccomandate associara al latte e i attinistito più giadrocce di più attamento e durante il peri bambini, sopratutio all'epoca dello slattamento e durante il periodo della crescenza. Essa facilita la dentizione ed assicura la buona formazione delle ossa, previene ed arresta la diarrea così micidiale nei bambini sopratutto durante la stagione calda.

Diffidare delle imitazioni.

Mario MORASSO L'IMPERIALISMO

= nel Secolo XX =

Un volume di 43a pagine: Cinque Lire

I TEDESCHI NELLA VITA MODERNA

GIOVANNI DIOTALLEVI

Lire 3,50.

# L'ILLUSTRAZIONE Anno XII. - N. 36 - 6 settembre 1914. LTALIANA Gentesimi 75 il Humero (Estero, 1 fr.).

Per tutti gli articoli e i disegni è riservata la proprietà artistica e letteraria, secondo le leggi e i trattati internazionali 🖜

LA GRANDE GUERRA EUROPEA.





L' imperatore Guglielmo al Quartier Generale.

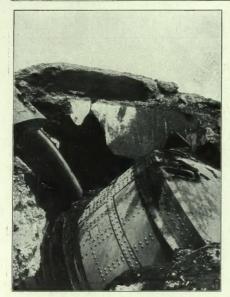



Gli effetti dei famosi mortai tedeschi da 42 cm. sui forti di Liegi. rafie fatte eseguire dallo Stato Maggio

CORRIERE

### Dagli orrori della guerra al patriottismo.... di Caino!...

Ecco un telegramma da Parigi, 30 agosto: « Un decreto affisso sui muri della capitale e firmato dal governatore militare prescrive al coman-dante in capo del genio di far demolire tutte le co-struzioni che trovansi nella zona di fortificazione ».

Un coro di voci mi osserva: «lo abbiamo

Un coro di voci mi osserva: «lo abbiamo letto nei giornali».

— No, signore gentili e signori, non potee averlo letto nei giornali di ieri o di ieri l'altro, perchè questo è un telegramma del...

30 agosto 1870... Il decreto, allora, era firmato dal generale Trochu: quello che i giornali nostri leri l'altro stamparono. A firmato nali nostri ieri l'altro stamparono, è firmato dal generale Gallieni; ma il testo è identico. Ecco, dopo quarantaquattro anni precisi, la storia si ripete terribilmente, giorno per giorora per ora!...

no, ora per ora:...

Ma la storia si rassomiglia, terribilmente,
non alla distanza di quarantaquattro anni,
ma alla distanza di secoli. Un amico, che
vede le cose con occhio limpido di uomo

vede le cose con occhio limpido di uomo superiore per intelletto e per coltura, mi scrive da luogo di suo momentaneo riposo: «A leggere le notizie che vengono dalla «guerra vien fatto di domandarsi se Barbarossa e Tamerlano furono più feroci di «quanto si sia oggi, agli albori del venteciono secolo.

imo secolo!.

No, amico, il volgere dei secoli, l'evolversi della civiltà, non muta, direi quasi, non mi-gliora, nel fondo, l'animo dell'uomo, Direi di più. Quanto meglio l'uomo si è raffinato nella più. Quanto meglio i uomo si e raffinato nella civiltà, ampiamente collocato nel benessere, saldamente capacitato del proprio diritto a tale e tanta prosperità, tanto più diventa brutale, violento, terribile nell'ora di difendersi. Quanti più mezzi il progresso e la civiltà gli hanno dati per mirabilmente creare, tanto più prostamente, ampena suona l'ora dell'assalto. prontamente, appena suona l'ora dell'assalto, dell'aggressione, dell'offesa — che sono poi anche difesa — egli li converte in mezzi di terrore, di distruzione, di morte!...

Il velivolo, nei suoi primi esperimenti nove anni sono, per la genialità di Santos Dumont, deliziò Parigi. — Ora passa sulla capitale francese spinto da aviatori tedeschi, che lan-

ciano bombe, orifiammi germanici e intimazioni di resa!... Le prime bombe piovvero in guerra da velivoli italiani sulle turbe libiche. Oggi aviatori francesi vendicano l'onta di Parigi con bombe sul treno militare del Ka Parigi con bombe sul treno militare del Kai-ser in Alsazia; e si slanciano a cercare per le vie del cielo i rivali tedeschi, e sfidarli e pu-nirili... La civiltà escogita chi offre i mira-bili progressi. L'uomo il piega ai suoi im-pulsi d'amore, come ai suoi impeti d'odio!... L'elettricità applicata alla vita reale è una delle glorie di questi due ultimi secoli. Non la vediamo ora applicata alla difesa... e alla morte? Attorno ai disputati forti di Liegi i reticolati erano attraversati, al momento dato, da una corrente elettrica ultra-notente. I solda una corrente elettrica ultra-potente. I sol-dati tedeschi si slanciavano sui reticolati per tagliarli, per aprirli, ed il supplizio americano della morte per elettricità colpiva in massa i tedeschi, che sobbalzavano tramortiti, ur-lavano per lo spavento e la disperazione!... E il mortaio da 420?... La potenzialità del-

l'industria siderurgica, onde tutti gli stra-nieri d'importanza che vengono in Italia sono accompagnati a vedere il colossale maglio incomparabile delle acciaierie di Terni — quella potenzialità meravigliosa ha dato alla quella potenzialita meravigilosa ha dato aila Germania il terriblie mortaio sconosciuto, la cui rivelazione spaventevole si è affermata Idliminea sulle cupole cementate, credute in-frangibili, dei forti di Liegi e di Namur. Tutta l'amima tedesca, preparatrice di una difesa insuperabile, di un'offesa irresistibile, ci è rivelata dalla storia di questo colossale

mortaio, che tutti nel mondo ignoravano!...

Anche in Germania era conosciuto da po-chissimi. Nemmeno in seno alla Commissione chissimi. Nemmeno in seno alla Commissione parlamentare della guerra ne fu detta una sola parola. Ve li figurate, voi, dei parlamentari che sappiano tacere, se non siano tedeschi?... Il solo presidente della commissione ne era stato informato segretamente — e tacque anch'egli! Davanti alla Commissione, nei giorni delle discussioni sul bilancio militare, erano presenti, qua ranta ufficiali: si arrivò ad un «capitolo segreto» sugli armamenti. Il ministro si scusò di non potere fare rivelani. Nessun deputato protestò; nessuno creò nella stampa il minimo pettegolezzo. Solo al finire della seduta il ministro svelò al presidente trattarsi di un novissimo mortaio di assedio, del quale nulla sapevano nemmeno

gli ufficiali intervenuti alla seduta. Il ministro chiese assolutamente il segreto, e il segreto fu rigorosamente mantenuto.... Rivelarlo toc-cava ai forti inespugnabili di Liegi e di

Namur!
Figuratevi!... Un mortaio che fa cadere verticalmente, sul forte che si vuol demolire, un proiettible del peso di almeno quatritoreento quintali e che, colpendo, esplode!... Se si vorrà stondare la crosta della terra, non ci sarà che adoperare quel mortaio!... Finora la civilià... passassitista si era accontentata di lanciare, da passansta si era accontentata di lanciare, da mortai che parevano insuperabili, proiettili pesanti 145 chilogrammi!... Tutto sta a cominciare! I primi mortai, quelli del secolo XVI tutti rabescati esternamente quali li ammiriamo nei musei, lanciavano proiettili da dieci chilogrammi ed i contemporanei se ne mostravano sbalordii. Il progresso del secolo XX stravano sbalordii. scaraventa quattro, otto tonnellate, e il colpo spaventevole fa svenire tutti i nemici che

spaventevole fa svenire tutti i nemici che non abbia uccisi!...
Ma Barbarossa, Tamerlano sono rivissutti a Charleroi, a Malines, a Lovanio, Qui, dove il ricordo ne è sempre incancellabile, è rivis-suto il duca d'Alba; e sono rivissutti i citadini di Gand!... I Belgi, improvvisamente invasi on Control il oro preciso volere, non hanno dato, non possono dare quartiere all'invasore. Ha un bel voler distinguere lo stato maggiore tedesco, fra combattenti, propriamente detti, e non combattenti. Il cittadino che si sente colpito nell'inviolabilità della sua patria, non fa, non può fare, diciamolo francamente, non deve fare simili distinzioni. Adversus hostem aeterna auctoritas. L'assaggiarono i francesi, sul finire del secolo XVIII, a Pavia, a Verona. L'assaggiarono gli austriaci l'8 agosto a Bologna; nei dieci giorni a Brescia!... E risposero, è vero, a quegl'impeti dell'anima popolare, le repressioni sanguinose, spietate, come hanno risposto ora, spietatissime, a Charleroi, a Malines, a Lovanio; ma il giudizio dei contemporanei, come quello della sto-

zio dei contemporanet, come quelto della sto-ria, non possono essere diversi oggi da allora!... Nel 1809 un piccolo comune del ferrarese — Crespino — ospitò e favorì alcuni insorti insidianti le truppe italiane del primo regno Italico napoleonico. La repressione, decre-tata da Napoleone, fu immediata e tremenda. I capi-favoreggiatori furono presi e senz'al-tro fucilati; e un decreto dell'imperatore e



Veduta di Kiao-Tciao, la colonia cinese della Germania, bloccata dalla flotta giapponese.

re, ordinò che Crespino fosse rasa al suolo, e che una colonna infamante sorgesse sulle sur orvine!... La distruzione di Crespino non ebbe, effettivamente, luogo, perchè, in sostanza, non ne valeva la spesa; ma la concezione militare, imperialistica, della repressione è identica, alla distanza di un secolo. Viene quasi voglia di riconoscere, attraverso la storia, il titol di e papà si famoso Kadetzky che durante le cinque giore di controlle di nate milatesi dei 46 lacconanta illa sua al-tiglieria di non danneggiare il giardino ed il palazzo della duchessa Litta, e se ne va da Milano per non demolirla; mentre hanno demolito ora, inesorabilmente, i tedeschi, Malines, e più ancora, Lovanio!...

o domani — si crede — darà un nuovo papa alla Cattolicità, tutto il Sacro Collegio, senza distinzione di nazionalità, è rimasto — dicono — grandemente impressionato e profondamente commosso dall'aspetto e dalle parole del cardinale di Malines, arcivescovo Mercier, i cui racconti sulla devastazione del pacifico Belgio neutrale riconducono — come ho già detto — ai tempi del duca d'Alba!... I tedeschi nel successo sistematico, calco-

lato, della loro formidabile organizzazione

lato, della loro formidabile organizzazione funzionante sempre allo stesso modo dall'ora del primo ràncio al momento tragico di dare fueco al montaio da 420 — non mostrano di saper tenere tutto il debito conto del vero stato dell'opinione pubblica europea, civile, sui loro passi spietati nel Belgio neutrale. È stata una violenza, assurta a forme, forse ineluttabili, ma indubbiamente vandaliche; ed a essa viene, dirò così, il colore — orrendamente sanguinoso — di questa guerra incomparabile, — guerra carami estesa a tutto il mondo, alla Cina, alla Polinesia, al Congo, al Marocco — guerra le cui linee di battaglia si spiegano, in Europa, dai trecento ai mille chilometri, le cui battaglia detta settimane. chilometri, le cui battaglie durano settimane, i cui eserciti contrapposti ascendono a milioni, rievocando i ricordi scolastici degli eser-

nom, rievocando i ricordi scolastici degli eser-citi di Sersel...

E, indubbiamente, guerra d'odio; guerra di sterminio. Il gran giornale della pubblica opinione britannica, il Times, predica anche gli, ogni giorno, dall'alto delle sue fitte co-lonne, lo sterminio del nentico ri mania; sebbene il saggio Eccio la socio con-tra della contra della contra della contra della contra della con-tra della contra de mania; sebbene il saggio Economist avverta che ciò potrebbe segnare anche la rovina economica dell'Inghilterra. Non importa!... Il Times scongiura perché si avauzi sollecito un altro colosso, lento a muoversi — ed antico rivale degl'inglesi – la Russia. Cararismo contro kaiserismo!... I socialisti italiani hanno detto ieri in Roma, per bocca di uno dei loro, al delegato del socialisti tedeschi, appona delegato delle Germania per udirli sitamente venuto dalla Germania per udirli

— che il kaiserismo tedesco è ora più detestabile dello czarismo russo, e che i socialisti italiani hanno tutte le loro simpatie per il

Belgio e per la Francia.
Chi non vorrà condividere codeste simpa-tie?... Ma le simpatie a che cosa valgono?... tie?... Ma le simpatie a che cosa valgono?...
La civiltà nostra ha create superbe energie;
ma ha mantenute e mautiene in vita un' infinità di sciocchezze!... Coloro che offrono
ora al Belgio ed alla Fancia tuttel le loro
simpatie, hanno predicato per anui! — eri
tornerebbero al predicare domani, a guerra
finita — contro le spese militari, sfoderando untia — contro le spese miniati, sioni delle quelle ideologie romantiche, in nome delle quali è stato costituito in Francia, ora, il ministero della « concentrazione nazionale » che sogna di riuscire a chi sa cosa, perchè

vi sono dentro i due autentici socialisti Sembat e Guesde.

lo che scrivo, lo ricordo Guesde, di qua-rant'anni addietro!... Era allora uno dei giovani profughi della Comune, colpiti da con-danna politica dai versagliesi (così detti Thiers ed il suo governo). Capitò a Roma, con Eliseo Reclus, con l'allora già attempato Cluseret, con un pallido e stridente Chery, che teneva sempre un piccolo rosso cane volpino sotto il braccio, e noialtri studenti simpatizzavamo per loro, ce li portavamo insieme al caffè, al ristorante, a teatro. Guesde sparì presto andò nell'Italia meridionale, si fissò a Maglie ando nell'italia meridionale, si lisso a magne maestro di lingue, vi rimase fin che l'am-nistia lo riammise in Francia, ed a Maglie è ancora ricordato!... Egli rivede la Francia invasa dall'ulano audace e sprezzante; rivede la Francia ridotta a condizioni poco diverse da quelle che, quarantaquattro anni fa, tutti i francesi, e moltissimi italiani con loro, rinfacciavano al governo, al regime di Napoleone III..

Napoleone III....
Oggi, quell' infelice imperatore, che tanto
amò l'Italia nostra, è sparito, anch'egli esule,
da quarantuno anni!... E la Francia, il valore eroico dei cui soldati è ancora quello di
sempre, è forse mutata?... Il fenomeno del sempre, è forse mutata?... Il renomeno dei suo graduale spopolamento; l'oscillamento di alcune sue divisioni; un presentimento di impossibilità materiale a respingere la nuova impossibilità materiale a respingere la nuova invasione, non sono forse anche — almeno in parte — il prodotto di quella pertinace propaganda antimilitarista e persistentemente rivoluzionaria, di cui ora Briand, Sembat, Guesde sentono forse tutta la perniciosità trovandosi, nell'ora tragica, al potere?!.. Oh! Ye ne sono anche da noi e molti, the

si abbeverano a così fallaci illusioni!... Per-chè la moda lo richiede, e perchè il fastidio degli articoli che fanno pensare è uno dei fenomeni della superficialità endemica che pervade da qualche tempo la massa del pub-blico — i nostri giornali offrono quotidiana-menti articoletti scritti con immaginazione nenti articoletti scritti coli minaginazione letteraria accesa dal sentimentalismo o stimo-lata dall'ironia. Può essere piacevole, e magari anche bello, firmarsi l'*Ombra* e dare ogni giorno al pubblico la nota sentimentale, che oggi risente di amletico scetticismo e domani di heiniano sarcasmo; ma quando l'Ombra dalla heiniano sarcasmo; ma quando l'Ombra dalla caduca colonna del giornale si allunga ad inspirare i metodi della scuola, ed ai maestri, educatori degl'italiani dell'avvenire, dà a svolgere temi dove « la cosidetta scuola patriotica che forisce in tutti i paesi» è qualificata « una incivile ed antisociale preparacione, giustificazione e giorificazione del fratricidio »— un' « apologia di Caino »— oh ! al-lora l'Ombra non può trovare altra scusa che la sua evanescenza, inconsapevole affatto dell'ora presente! dell'ora presente!

dell'ora presente!

Quando i maestri, insegnando nella scuola
la storia, partiranno dal caposaldo che il «patriottismo è cainismo» le patrie saranno impunemente aperte indifese a qualunque imperialismo sopraffattore, venga esso da Lon-dra, o da Berlino, o da Pietroburgo, o dal

Belgio e Francia, purtroppo, possono oggi dirne qualche cosa; e Guesde che invoca l'aiuto dei socialisti italiani ha davvero di che

consolarsi!... Spectator 2 settembre

ESISTONO molte tinture per capelli, ma le sole efficaci, incolumi

### La Svizzera e la guerra.

La confligrazione europea, pur producendo effetti funesti per i diversi popoli, ebbe per consequenza il riavvicinamento nell'ora infelice di taluni paesi neutri, triplicando le reciproche simpatie e accendo scomparire quel velo didificates che gravava ut tatuni ambienti. Citamo con ven sociativa del consequenza il riavvicinamento nell'ora infelice dei didineza che gravava ut tatuni ambienti. Citamo con ven sociativa con accentativa del consequenza del conseq

emigranti italiani. Vediamo il sottosegretario di Stato on, Celesia venire espressamente in Isvizzera e ringraziare per lo alancio affettuoso di fratellanza del popolo svizzero e delle autorità federali, ed egli ebbe in pari tempo parole di encomio verso le locali associazioni italiane ed i consoli italiani, annehe le ferrovie federali, per la loro eficace attitudine ed assistenza in queste tristi giornate.

Alle manifestazioni simpatiche dell'on, Celesia si Alle manifestazioni simpatiche dell'on. Celesia si associamo altre spiccate personalità tilaine e le numerose colonie italiane residenti in tutte le parti della Svizzera. Il console generale d'Italia a Basilea V. Siciliane di Monreale chiuse la simpatica li di manifestazioni con una lettera aperta alle Basler Nachrichten del 13 agosto ispirata di producti supera la chia di manifesta del riconoscenza inverso la città di conda simpata e riconoscenza inverso la città di

tonda sumpata e riconoscenza inverso la città di Basilea.

A tutto 8 agosto furono internati in Isvizzera e successivamente rimpatriati 118 200 emigranti che transitarono pel Gottardo, e 70 200 pel Sempione; su considerato e 100 pel Sempione; Le nostre fotografie illustrano quell'opera caritatevole ed ordinata nella quale tutte le classi della borghesia e della società svizzera fecero a gran nell'apportare sollievo. Le mogli di ufficiali svizzeri che ora occupano le più alte cariche nell'esercito alla frontiera, si associarono a signore, italiane residenti in livezera. Industriali, che per le condizioni politiche dovettero chiudere le loro fabbiche, misero a tilia della propieta della propieta i forovira i medicali medicali in contiera di medicali in differentemente fecero il possibile per dare un sollievo agli infelici; rincresciosi solo nel dover constatare che data l'affluenza così colossale e così subitanea, non tutti certo potevano essere soccorsi così efficacemente quale il loro stato d'animo e il loro stato fisico esserano.



Il generale Joffre e il suo collaboratore generale Castelnau sul teatro della guerra (Roll)

#### LA GRANDE GUERRA EUROPEA.

LA GRANDE GUERRA EUROPEA.

Con battaglie che si spiegano su linee lunghisime — 490 chilometri al confine franco-belga-te-desco, — 1000 chilometri al confine russo-tedesco-austro-ungarico, — e che durano sei o sette giorni, è tutt' altro che agevole raccogliere tutti gli speciali pisodi montano del confine franco-ciali episodi montano del collettini più o meno ufficiali dei vari stati maggiori belligeranti.

La grande battaglin così detta del Belgio, segnalata fino dal 26 agosto, presentava allora Fra tedeschi s'eran.

Fra tedeschi s'eran.

Vecon la resa di codesa describi si propositi si codesa deschi avevaro attaccata fino dal 3, del al cui comandante, per il valore dimostrato, il Kromprinz tedesco faceva l'onore di lasciargii la spanda. Il 27 i francesi sgombravano da Muhouse, la città alsaziana due volte conquistata a prezzo di grandi saziana due volte conquistata a prezzo di grandi saziana de volte conquistata a prezzo di grandi saziana due volte conquistata a prezzo di grandi saziana due volte conquistata a prezzo di grandi saziona de volte conquistata a prezzo di grandi saziona due volte conquistata a prezzo di grandi saziona due volte conquistata a prezzo di grandi saziona due volte conquistata prezzo di grandi saziona de volte conquistata prezzo di grandi saziona de volte conquistata prezzo di grandi saziona di volte con del segue del conguista del contro del saziona del contro del venero del propie di Lovanio, che ha scontato ben duramente il suo patriottico gesto audace e disperatol.

Bala sera di venero 22, o quanto meno dal matriosoltasi il 27 in un non dubtibile successo tedesco, comprendente anche una certa batosta toccata di corpo inglesa a Sain-Vuentia. Il cento te

il rium e Sambre e all ma siccio del Bonon risoltasi il 27 in un non dubitabile successo tedesco, comprendente anche una certa batosta toccata al corpo inglese a Saint-Que ntin. Il centro tedesco passava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 27 la Mosa su largo fronte a suddictio del compassava il 28 la mosa suddictio del compassava

resta altro che arrendervi.

Il luogotenente von Heidssen» Da principio si credette ad una esplosione di gas

È uscita la nuova edizione della Storia della Guerra Franco-Germanica 1870-71, del maresciallo Conte di Moltke. Un volume di 420 pagine in-8, con una carta del teatro della guerra: L. 3,50. e da ogni parte la gente in orgasmo accorse verso il punto dove erano avvenute le detonazioni. Una delle bombe cadde sopra una tipografia, in seconda negozio di vini: il proprietario, che era seduto alla negozio di vini: il proprietario, che era seduto alla cassa, fu colpito da una scheggia ad una mano. La terza cadde in via Récollet in prossimità del-rospedale di Sam Martino: due donne rinasero gra-

l'ospedale di San Martno; due conne rumassa guerente ferire. I pompieri accorsero subito sui luoghi insieme col sindaco del circondario e con guardie. Furono prese miune di policia per evitera essembramento volava al disopra dell'abitato. Altro nercoplano tedesco lanciò due bombe, innocue, il 31.

volava al disopra dell'abitato. Altro aereoplano tedesco lanciò due bombe, innocue, il 37.

All'ultima ora del 36, un telegramma da Parigi ha annunziato che i tedeschi sono giunti a Compiègne, nella valle dell'Oise, a 80 chilometri da Parigi. Ma non è ancor vero, giacchè si combatte morora a La dato logo all'annunzio prematuro. Si capisce come l'aviatore militare tedesco abbis millantato a suon di bombe che le truppe germaniche sono alle porte di Parigi, in fatto Compiègne, è si può dire, alle porte di Parigi, in fatto Compiègne è, si può dire, alle porte di Parigi; ad un'ottantina di chilometri per terrovia, ad una sessentina in linea retta. Terrovia, ad una sessentina in linea retta. Terrovia, di una sessentina in linea retta. Una militare del presidente del Viviani considerando la situazione ecceziona del producti del viviani considerando la situazione ecceziona nazionale la che accettate incaricande la consultata del presidente del Consiglio, senza portafegli; Delcassé, estri i Millerand, guarra Augagneur, marina: Ribot, finanze; Briand, guardassiglili; Sembat (socialostica), lavori pubblici; Sarraut, istruzione pubblica; David, agricoltura; Meloy, interno; Doumerque, colonie; Tinoson, commercio: Blemenum Martin, lavoro; Giulio Giaccate (socialista) è nominato una caratteristica di questo ministero, detto di

colonie; Thomson, commercie; Biemenn Merlin, nistro senza portafogio.

La caratteristica di questo ministero, detto di concentracione nazionale, è l'inclusione in esso di ute socialità (Sembat e Guesde) per la cui entrata nel gabinetto la direzione del partito socialista ha credito necessario pubblicare un manifesto esplicativo. Un altre manifesto esperante del manifesto del partito socialista ha caratteria del manifesto del partito socialista ha comitante del manifesto del partito socialista ha comitante del partito del partito socialista ha comitante un manifesto esplicativo. La stesso giorno 27 agosto è stata annumiata la nomina ufficiale del generale Gallieni, noto per l'arcine spiegata mel Madagascar, a commandate del Pesercito di Parigi e a governatore militare. Il generale Mitchell, a cui egli succede, ha chiesto un comando sotto gli ordini dello stesso Gallieni.

Von der Goltz governatore del Belgio i marresciallo von de Goltz, ben noto quale scritore-polemista di coss militari. Di lui al romodotta della guerra. Fa l'organizzatore dell'esercito della guerra palcanica fece più volte l'appologia della forza militare turca e del soldato tottomano; escrise anche cose che non poco dispiacquero in Italia e succitarono vive polemiche. Egli ha in moglie una significativa della guerra fina l'appologia della forza militare turca e del soldato tottomano; escrises anche cose che non poco dispiacquero in Italia e sucitarono vive polemiche. Egli ha in moglie una significante del case debbono escre chiuse alle 19, Pel timore che segnali siano fatti segretamente è proibito accendere i lumi. Il vescovo Janssens e quin-

dici preti sono custoditi come ostaggi, con la minac-cia di fucilarli se un colpo d'arma da fuoco sarà tirato sui tedeschi.

tirato sui tedeschi.
Non avendo poi la città di Bruxelles potuto pagare il tributo di guerra di 200 milioni impostole,
il barone von der Goltz ha arrestato como cottaggi
il barone Lamberto di Rotschild e il signor Ernesto
Solway, il Carregio belga, celebre per l'estrazione
della soda dall'ammoniaca, sui quali ha imposti
lioni per il accondio.

della soda dall'ammonaca, sur quata ha imposiuna tassa di so milioni per il primo e di 30 miuna tassa di so milioni per il primo e di 30 miUna caratteristica costante di questa gran guerra
è che di ogni avvenimento si hanno sempre due
Lovanio distrutta.

Lovanio, ma, in ogni caso, concordi. Così accade, per esempio, per la distruzione
stat: Martedi 35 agosto un corpo tedesco, avendo
subito uno scacco, si ripiegò in disordine su Lovanio,
ma i tedeschi che erano di guardia all'entrata della città, immagianalosi di trovarsi di fronte
a un tentativo d'assalto da parte di truppe belche,
terro laco sul loro compartirotti, i quali si dicterro laco sul loro compartirotti, quali si dicterro laco sul loro compartirotti, quali si dicterro laco sul loro compartirotti, quali, invece,
con la loro totalità, compresa la polizia stessa,
carano stati disarratti già da una settimano.

« Senza fare alcuna inchiesta e senza ascoltare
proteste, il comandante tedesco dichiarò che la
città sarebbe stata distrutta immediatamente. Fiu
zioni e — mentre una parte degli uominj veniva
fatta prigioniera e le donne cd i bambini venivano
fatta mezzo di granate incendiarie misero a fuoco
tutti i quartirei della città. La splendida chiesa di
San Pietro, l'edincio dell'Università, i laboratori
tutti i quartirei della città. La città di \$600 eshitanti, che fu metropoli intellettuale dei Paesi Bassi
finda IX y secolo, non è più oggi che un mucchio
di ceneri».

La Vosische Zeitung di Berlino per giustificare

La Vossische Zeitung di Berlino per giustificare un atto così barbaro riferisce dietro informazioni nificiali che la popolazione di Lovanio « attaccò a tradimento » i soldati tedeschi.

tradimento » i soldati tedeschi, «Lunedi 2,4 — continua il giornale — la città era tranquilla. Gli abitanti ed i soldati vivevano in pacifica comunanza. Marçedi 25, nel pomeriggio, vi fu una sortita della guarnigione di Anversa. Tutti i soldati tedeschi mossero in direzione di quella città. Mentre un secondo gruppo di truppe con lo stato maggiore del corpo di armata stava per lasciare la piazza del mercato, un fuoco estremamente micidiale parti da tutte le finestre e dai tetti. Cinque ufficiali rimasero subito feriti, la pari tempo si faceva fuoco in tutte le strade contro i tempo si faceva fuoco in tutte le strade contro i tetti. Cinque ufficiali rimasero subito feriti. În pari tempo si faceva fuoco în tutte le strade contro i soldati tedeschi. Anche soldati seduti tranquillamente dinanzi al caffe în Piazza della stazione furono oggetto di un fuoco micidiale. Ne segui una lotta spaventosa nelle vie fino a mercoledi a mezzogiorno. I treni militari che giungevano erano acodit a fincilate. Persino i, sacerdoti pateriapavano alla lotta. Due sacerdoti de distribuivano delle cartecce fere impediatumente fucilati. Una contrate de la companio della contrate della cartecce della contrate della contrate della cartecce della car pure il sobborgo settentrionale. L'assalto ben pre-

[Vedi continuazione a pag. 224].



La bandiera del 132,º reggimento fanteria tedesca, conquistata dai francesi ed esposta al Ministero della Guerra a Parigi.



Il generale von Heeringen, comand. il 14,0 e il 15.0 corpo d'armata tedesco in Alsazia.



Il generale tedesco A. von Kluck, che ha battuto gli inglesi a Sau Quintino.



Il generale von Hausen, comandante in capo della guardia tedesca nel Belgio,



Il generale Gallieni, nominato governatore militare di Parigi.



Il generale belga Lehman, eroico difensore di Liegi.



Il maresciallo tedesco von DER GOLTZ, nominato governatore militare del Belgio.



II generale VITTORIO DANKI,
che comanda le truppe austriache contro la Russia in Galizia. al comando delle truppe russe che invadono la Prussia orientale.





Il generale russo Jilinsky, andante il corpo d'armata di Varsavia.

### I TEDESCHI NEL BELGIO.



Il villaggio di Mouland completamente distrutto dall'artiglieria tedesca.

(Fotobureaux-Amsterdam).



Un plotone di fanteria tedesca si prepara alla marcia.

### GLI "ZEPPELIN,, NELLA GUERRA. (Disegno di Rodolfo Paoletti).



Uno « Zeppelin » segnala il nemico all'artiglieria tedesca.



† Il principe Federico Guglielmo di Lippe, morto all'assalto di Lievi.

[Continuacione, vedi pag. 220].

(Continuatione, veili pag. \$20).

parato era indubbiamente in correlazione colla sortitu della guarnigione di Anversa ».

E un altro commincato ufficiale tedesco aggiunge:

E un altro commincato ufficiale tedesco aggiunge:

Fome e fanciolli parteciparono al combattimento

bene e fanciolli parteciparono al combattimento

dotta della popolazione belga in quasi tutto il ter
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi occupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da noi accupata ono solo ci ba dato il di
ritorio da la contenta della rivolta della popolazione

e chiaramente mostrata dal fatto che per la repres
cabitamente mostrata dal fatto che per la repres
nata per la massima parte distrutta, addolora noi

stessi nel modo più grave. Simili conseguenze da

non poterono essere evitate. »

Lovanio, nel Brabante belga, a 22 chilometri a

not-set di Bruxelles, ha circa 50 oco abitanti.

not-set di Bruxelles, ha circa 50 oco

solitunti parte dell'area accerchiata

a questa passeggiata, 6 cilisimia dell'estensione di pa
recchi chilometri: gran parte dell'area accerchiata

questa passeggiata, 6 cilisimia dell'estensione di pa
recchi chilometri: gran parte dell'area accerchiata

a questa passeggiata, 6 cilisimia, dell'estensione di pa
recchi chilometri: gran parte dell'area accerchiata

nono poterono dell'este di San Piero, le chiese di No
recchi altroventi della della collicia altroventi della cellici

sono notevoli: il Municipio, eretto fri il

con in separazione dal Belgio e dall'Olanda, mia una nuova università vi fu creata nel 1835. Lovanio, una nuova università vi fu creata nel 1835. Lovanio, un listituto di scienza, filosofia, ecc., fondato da Papa Leone XIII, una Accademia di Belle Arti, un giardino botanico, ecc. sono fabbiche di birra e di tillerie, manifatture di tabacco, di merletti, di amido, ecc. Sagli avvenimenti dello scacchiere orientaggia e di sunti controlla di contr

aveva varcato la frontiera settentrionale della Ga-lizia, avanzava sulla linea di Lublin. A Krasnik esso batteva, dopo tre giorni di lotta, un grosso esercito russo di 200 000 uomini.

Il 27 annunziavasi che nella Prus sia oriental Il 27 annuuziavasi che nella Prussia orientale le truppe tedesche eramsi ritarta su Königsberg, Rastenburg e Osterode; nella Galizia orientale i russi della tedesche propositi della tedesche promaini e al nord della austriaca Galizia, in Polonia, gli austro-tedeschi avevano occupato ampia zona di territorio russo, e città di discreta importanza come Lodz, Petrokof, Konskie, Radom, Opatov, Annopol, Zamose e Konarof, ed

Kadom, Upatow, Annopol, Zamose e Komarot, ed altri minori.

Il 27 stesso — pare, chè nemmeno le date sono sicure — l'esercito russo, mentre progrediva sulla propria destra nella Prussia orientale, rimaneva battuto, dopo tre giorni di lotta — secondo un co-municato tedesco — nelle regioni di Gligenburg e di Ortelsburg e respitato oltre la frontiera. Da fonte ufficiale francese si annunziava invece l'investimento di Königsberg, la capitale della Prussia orientale, e da fonte russa la presa di Allenstein, all'estrema destra russa.

e da fonte russa la presa di Allenstein, all'estrema destra russa.

Dal 27 agosto poi i russi avevano impegnato battaglia con gli austriaci tra la Vistola e il Dniemito di Compario di Co un comunicato russo, smenteno di 30 ogni voce di successi tedeschi, annunziava successi russi presso Tomaszow, in Polonia, a nord della Galizia, e presso Podhajce nella Galizia Orientale: una intera divi-sione ungherese dicevasi circondata presso To-maszow, e ad est e a sud-est di Leopoli gli au-striaci avrebbero avuto 3000 uomini morti o feriti e 3000 prigionieri.

Da fonte austriaca invece si insisteva nell'affer-mare nuovi successi riportati dall'ala sinistra, che procedendo verso nord, nella Polonia russa, sarebbe

arrivata a Duza, a 20 chilometri da Lublino. Finalmente il 31 agosto un comunicato austriaco è venuto ad annunziarci che la grande battaglia impegnata è nella sua fase decisiva, e che la situazione austriaca è favorevole; ma i russi annunziano che nel punto fin qui più debole per loro, all'ala de-stra, al sud di Lublino, hanno arrestato l'offensiva austriaca e dalla difensiva sono passati all'offensiva. E nuovi successi annunziano a est e a sud-est di Leopoli, dove la loro ala sinistra continua ad avan-

Leopoi, dove la ioro dia sinistra coltinula au avan-zare nella Galizia austriaca. La verità la sapremo — forse — la settimana ventural... Da Pietroburgo con altri particolari, già noti, sulla battaglia di Gumbinnen, della quale dicemmo Granduchi russi ucoisi. nel numero scorso, vie-moliciale di mosti forti i montato di lista proficiale di mosti forti i montato di la Carudia Granduehi russi ucoisi. In dimenta tum litat unificiale di morti e feriti appartenenti alla Guardia Imperiale. I più noti nomi dell'aristocrazia russa vi gurano; fra essi il granduea. Demetrio Paolovic di 23 anni, portubandiera della Guardia a cavallor di principi Giovanni ed Oleg Costantianovic, figli cucois mentre conducevano all'assalto la cavallera della Guardia. Il principe Giovanni è pure genero del Re di Serbia, avendone in moglie la figlia, principessa Elena, una della tre principessa elave dal cui salotto sarebbero partite, col tramite del granduea Nicola, generalissimo, le maggiori missienza della Guardia, generalissimo, le maggiori missienza Giovanni Costantinovic aveva 28 anni, ed il principe Oleg 22.

Giovanni Costanunovie avera de cipe Oleg 22.

Di notevole sul mare non abbiamo, sinora, che il colop fatto dalla squadra inglese il 28 agosto

Navi inglesi contro navi tedesche nella di Helgoland, nel contro navi tedesche nella mare del Nord, lungo la

costa occidentale dello Schleswig-Holstein. Dice comunicato ufficiale inglese che una forte squadri-glia di cacciatorpediniere, sostenuta da incrociatori leggeri e da incrociatori corazzati, agendo di con-

l'eggeri e da incrociatori corazzati, agendo di con-certo con i sottomarini, sorprese ed attaccò gli incrociatori e cacciatorpediniere tedeschi, che sor-vegliano le vicinanze del litorale germanico. I cacciatorpediniere inglesi ebbero un forte com-battimento con i cacciatorpediniere tedeschi. I cac-ciatorpediniere britannici ritornarono in buon or-dine, e nessuno fu affondato. Due cacciatorpedi-niere tedeschi — dicono gl'inglesi — furono affon-dati e numerosi altri danneggiant.

Gli incrociatori leggeri e gli incrociatori corra-ciatori della di considera di considera di con-ciatori della di considera di considera di con-ciatori leggeri e gli incrociatori leggeri affondo il Mainz senza subire grosse avarie. La prima squardo regli incrociatori leggeri affondo il Mainz senza subire grosse avarie. affondò il Mainz senza subire grosse avarie. La prima squadra degli incrociatori corazzati affondò un incrociatore del tipo Köln. Un altro incrociatore scomparve attraverso la nebbia: aveva un forte control de la comparie attraverso la nebbia:

tore scomparve attraverso la nebbia: aveva un forte incendio a bordo e pareva prossimo ad affondare. Tutti gli incrociatori tedeschi attaccati furono così sconfiti — secondo la versione inglese.

La squadra degli incrociatori corazzati sfuggi senza avarie all'attacco dei sottomarini e delle mine galleggianti. La squadra degli incrociatori leggero mon ebbe alcuma perditia, ma l'incrociatorie leggero della della

Gli ufficiali che diressero queste operazioni sono i contrammiragli Beatty, Moore e Christian e i commodori Trywhitt, Kiys e Goodenough. La nave tedesca Mainz era un incrociatore preteto (Geschitzte Kreuzer), varato nel 1998, di 4550 tonnellate di dislocamento, armato con 12 cannoni da 105 mm., 4 da 52, 4 mirragilatrici e due lanciasiluri. La nave tipo Köln, pure affondata, apparentene alla stessa classe del Mainz. avvinata, è un La nave inglese Amenthysi rimasta vavinata, è un La navinata de 12 cannoni da 102 mm., e da 47, 2 mitragliatrici e 2 lancia-siluri. Il cacciatorpodiniere Laertes si uyarato nel 1913 e dè armato con 3 cannoni da 102 mm. e 2 lancia-siluri.

siluri. Il comunicato ufficiale tedesco, ammette il fatto in questi termini: «Nella mattinata del 28, con tempo abbastanza nebisoo, parecchi incrociatori moderni inglesi e due flottiglie di cacciatorpediniere comprendenti circa quaranta cacciatorpediniere, entrarono nella caque tedesche del mare del Nord, a nord-ovest di Heigoland. Avvenne un combattimento accanito, nave contro nave, fra questi processi in consistenti della controla dell battimento accanito, nave contro nave, ira queste force inglesi e le nostre debto fiorze ivi presenti. I a force inglesi e le nostre debto fiorze ivi presenti. I verso ovest e si trovarono così, a causa della poès visibilità, a combattere contro parecchi potenti in-crociatori corazzati. Il piccolo incrociatore Ariadne affondò dopo onorato combattimento, bombardato a breve distanza dall'artiglieria pesante di due deadnoughts tipo Lion. La grande maggioranza deradnoughts tipo Lion. La grande maggioranza sere salvata. Il cacciatorpediniere V. 187, affondò pure, tirnndo fion all'ultimo momento, mentre era bombardato ad oltranza da un piccolo increciatore ed nicei cacciatorpediniere. Una parte importante dell'equipaggio fu salvata.

« Mancano notirio del piccoli incrociatori Khin e de Mancano notirio del piccoli incrociatori Khin e Mancano notirio del piccoli morciatori Raneter di Londra essi sarebbero anche affondati dopo una lotta contro forre superiori. »

Il comunicato ufficiale inglese dava come affondati gli incrociatori Maine e Kôin e due cacciatorpediniere tedeschi. Il comunicato tedesco conferma in sostanza queste perdife, ma precisa che, forma in solutione per dife, ma precisa che, forma in solutione per difere ma precisa che,

torpediniere tedeschi. Il comunicato tedesco conterma in sostanza queste perdite, ma precisa che, in luogo di un cacciatorpediniere, fu affondato il piccolo incrociatore Arizadne, completato nel 1901, di 2660 tonnellate, armato di dieci pezzi da 105 e di 10 da 37 mm. Il cacciatorpediniere affondato è il 11. 187 di 660 tonnellate, e della velocità di 34. Quanto del 1911, and 1911, and

l'Inghilterra e la Francia hanno preso il Togo (la cui guarnigione tedesca si è arresa senza con La guerra nelle colonie. dizioni) e se il Gia pone si accinge a co

La guerra nelle colonie.

pone si accinge a conquistare il Kiao-Ciao, la Germania pretende a predacoloniale anche più pingue; da Libreville, 29 agossio, è stato annumiato che essa ha attaccato, dalla sua colonia dell'Atirca Orientale, il Congo belga; asu colonia dell'Atirca Orientale, il Congo belga; discontine dell'Atirca Orientale, il Congo belga; dimenti inglesi e francesi e non sarie che che itedeschi possono nemmeno penetrarvi.

Un telegramma da Londra, 31 agosto, viene poi ad annunziare che Apia (abose di Samoa tedesche) si è arresa alle dieci antimeridiane del 29 ad un corpo di spedizione invisto dal governo britannico corpo di spedizione invisto dal governo britannico corpo di spedizione liviato dal governo britannico Le isole di Samoa, il cui possesso è diviso tra la Cermania e gli Stati Uniti, si trovano nell'Oceano Pacifico a ciaque giorni di navigazione dalla Nuova Zelanda (Austrila). Esse sono quattordici in tutto.

— Le principali sono Savaii, Upolu, Apolima — Le appartengono alla Germania e di trutila e 2800 in quelle americane. — I centro intedesche canti sono Apia — capitale dell'arcipelago — nel-l'isola Upolu, e Pago-Pago, porto eccellente, nel risola Upolu.



Il tubo

08.0

= CREMA DENTIFRICIA = indispensabile:

mantiene bianchi e sani i denti. Utilizzandola giornalmente, protegge da malattie infettive.

Rapp. Gen. GIANNOTTI R. - Via Spontini, 3 - Milano.

### LO SCACCHIERE ORIENTALE DELLA GUERRA.



IL TEATRO DELLA GUERRA RUSSO-AUSTRO-TEDESCO DALLA PRUSSIA ORIENTALE ALLA GALIZIA.



I CARDINALI ADUNATI NELLA CAPPELLA SISTINA DURANTE LE

# ZIONE DEL NUOVO PAPA



AZIONI DI SCRUTINIO, NEL CONCLAVE INCOMINCIATO IL 31 AGOSTO.

### A PARIGI E A BERLINO DURANTE LA GUERRA.



Parigi. — Le famiglie dei combattenti si recano a chiedere notizie dei loro congiunti.

(Holl)



Berlino. — Una dimostrazione di giubilo davanti al Castello Imperiale per le recenti vittorie.

(Frankl).

### IL NUOVO PONTEFICE

(eletto dal Conclave giovedì 3 settembre).



(Fot, Felici,

BENEDETTO XV (cardinale Giacomo Della Chiesa, già arcivescovo di Bologna, nato a Pegli il 21 novembre 1854; fu creato cardinale nel Concistoro del 25 maggio dell'anno in corso).

### LA RIPERCUSSIONE DELLA GUERRA NELLA SVIZZERA.



Fuggitivi dell'Alsazia rifugiati a Basilea.



Basilea. — La distribuzione dei viveri ai profughi dai paesi belligeranti,





#### L $oldsymbol{Z}$ Т

Enrico Heine, dopo tredici anni d'esilio in Francia rivedendo il Reno a Colonia, lo sa-lutava con quel senso affettuoso e pur lieve-mente ironico con il quale il nipotino saluta il nonno centenario.

- Salve, venerando Reno! Come hai vis-suto d'allora in poi?

Il Poeta era solito mascherar la sua com-Il Poeta era solito mascherar la sua com-mozione con un risolino beffardo: s'infor-mava della salute del vecchio fiume, come non dubitava di chiamar « camerata » l'alta ombra della Cattedrale di Colonia, enorme sotto la luna.

Mio vecchio Reno, come stai, stai bene? E il vecchio fiume rispondeva dolente:

Benvenuto, ragazzo mio. Che vuoi, a
Biberich ho ingoiato dei sassi. Pure i versi
di Nicola Becker mi pesano di più sullo sto-

Nicola Becker aveva cantato nel suo « Reno libero » del secolare fiume come d'una ver-ginella. Era un po' troppo.

— «Quando odo quella stupida canzone, io mi strappere la barba bianca, e sarei tentato d'affogarmi nei miei propri fluti» — soggiungeva indignato il Vegliardo aprendo il suo animo esacerbato al Poeta.

Figurarsi! Trattar da verginella un fiume sulle cui sponde i Romani batterono e sog-giogarono i Celti, un fiume che rispecchio nelle sue acque le cittadelle imperiale vide i primi lumi di civiltà mentre ancora Cristo viveva. Un fiume dal cui seno una vaporosa viveva. Un fiume dal cui seno una vaporosa fantasia, sprigionandosi intorno, popolo imonti e le valli di favolosi regni, di schiere, d'eroi, di giganti, di Dei, di castelli fatati e d'altissimi olimpi; dalle cui rive, più tardi, come da vecchie gigantesche radici assopite sotto la terra, germogliarono immani germogli, le actitedrali, e, intorno, naeque una molittudine di borghi, di castelli merlati, di forma di principi e vescovi, con dottori in alchimisa, principi e vescovi, con dottori in alchimisa, prenentali di principi e vescovi, con dottori in alchimisa, prenentali principi e vescovi, con vassalli battaglieri, con baroni brigante, con vassalli experentali prenentali spore melle caverne: silaburde sunde cuiti lagore. nelle caverne: alabarde, spade, elmi, lance, saj di monaci, croci vescovili, sporte, lam-bicchi, crogiuoli, filtri, esorcismi, scongiuri: tutto il mondo medioevale così pieno di con-traddizioni, di ombre e di luci, così monotono e così pittorescamente vario.

Ma Enrico Heine non ricordava soltanto le vecchie cose, salutando il vecchio amico: si sentiva pungere il cuore, piuttosto, al pen-siero che il nobile fiume, in così tarda età, messo da uno stordito di poetucolo nella losse messo da uno storatto di poetacio insta-condizione di dovere arrossire ad una nuova possibile comparsa dei Francesi. Altro che verginella! Quante volte quelli avevano me-scolato con i suoi flutti le loro acque vitto-

- Cari quei Francesini! Cantano sempre? Portano ancora pantaloni bianchi? Danzano ancora come una volta?

- Macchè! I pantaloni bianchi son dive-nuti pantaloni rossi: i francesi invece di ballare studiano filosofia e chinano tristemente il cano.

Heine, romantico fino al midollo delle os sa, mostrava di burlarsi del romanticismo di Parigi. Il Reno, allora, memore degli irruenti passaggi degli eserciti napoleonici, lanciati alla conquista d'Europa con il furore della giovi-nezza, ignorava le trasformazioni avvenute poi in Francia. Veramente, l'ultima volta che poi in Francia. Veramente, Iultima volta che aveva veduti quegli eserciti, non gli erano sembrati troppo baldi; e — curioso! — escino non venivano dalla Francia, ma precipitosamente rientravano dalla Germania, combattendo non per conquistare ma per aprirsi il varco della ritirata. Da allora, dai primi di novembre 1853 il vecchio Reno non sapeva novembre 1853 il vecchio Reno non sapeva più nulla dei francesini farçeurs. I prin gennaio 1814 aveva notato, in tre punti del suo corso, il passaggio di tre formidabili eser-citi, composti di milizie diverse, uno al Nord, l'altro tra Mannheim e Magonza, il terzo giù rauro tra manineim e magonza, il terzo giu tra Basilea e Strasburgo. La Francia doveva esser rimasta impaurita da quella invasione se il Reno non ne aveva più vedute le bandiere. Pure, ecco, non ne aveva perduto il ricordo. E del resto, appena fuori dalla Svizzera, fino all'altezza di Wört, lambiva a simistra anora terre formera terre formera. nistra ancora terra francese: l'Alsazia

Ma forse, domandando al Poeta notizie di Pa-

rigi, il fiume intendeva esprimere la sua mera rigi, il tume intendeva esprimere la sua mera-viglia per il llasso di tempo trascorso senza che le sue acque assistessero al cozzo fatale delle due razze. Tanto nell'anima di Enrico Heine era ferma la convinzione che la valle renana sarebbe sempre stata il teatro della contesa fra i due popoli irriconciliabili! Tanta fatairià i due popoli irriconciliabili! I lanta fata-lità storica spira dalle due rive che sembra abbiano ayuto il còmpito d'arrestare da una parte e dall'altra l'urgenza impetuosa di due civittà! Ma se Heine oltre che poeta, fosse stato indovino, avrebbe cercato d'appagare la trepida attesa del nonno Reno, dicendogli;

la tropida attesa del nomo Reno, dicendogli:

— Pazienza, pazienza, nomino. Attendi il

70, vedrai, si ricomincerà di nuovo.

Ora io che solo da pochi anni ho appreso
a percorrere il Reno, — moito tempo, dunque, forse quarant'anni dopo il 70 – ho avuto
l'impressione che quel vecchio brontolone
non fosse ancor soddistiatto, che avesse annon fosse ancor soddistiatto, che avesse ancor voglia di vederne di nuove. Diamine, che costui - ho pensato - sia così crudele da attendere nuove lotte, nuovo sangue, nuovo fragore d'armi, per la gioia di sentirsi conteso sempre, sempre fino alla consumazione dei secoli? E senza ch'io voglia far credere, dei seconi i E senza en 10 vogna far ereuere, come Heine, di avere avuto confidenze particolari dal gran fiume, il suo aspetto ora blando, tranquillo, mite, ora ruggente e leonino, ora largo in un dolce assopimento fra le rive aperte e verdeggianti, ora profondo e paracres come un bester for acceptante. e pauroso come un baratro fra gole aspre di monti, m'ha fatto sempre sentire intorno l'at-mosfera ambigua, elettrica che suole celare in una apparente silenziosa staticità, l'uragano che matura e tratto tratto s'annunzia. Lo spirito del viaggiatore è sorpreso da uno strano sbigottimento dinanzi a quella attonita natura che sembra, appena passato uno niia natura che sembra, appena passato uno scoppio di temporale, si ricomponga come prima per attenderne un altro, con la paziente certezza di chi sa che l'avvenimento atteso non mancherà di accadere. Sembra che il suolo e l'acque tra Basilea e Strasburgo, chiusi dai Yosgi da un lato, dai monti della Selva Nera di fronte, dalle Alpi al Sud, siano sotto l'incubo di un destino implaca-bile che voglia lì il cozzo delle correnti aeree che determinano infallibilmente il rovesciarsi della tempesta. Il nostro sbigottimento invece d'affievolirsi, s'accentua e s'ingrandisce vece a anievoirsi, s accentua e s ingranuisce dopo la prima impressione, quando sotto il peso dei ricordi, e delle osservazioni particolari delle città, dei luogi, idallo spirito delle popolazioni, cerchiamo d'interrogare l'avvenire. Allora ci troviamo in una via senza uscita, ci sembra che quello stato elettrico. nonostante le scariche che si determinano di tempo in tempo, deva durare eterno, rinno-

vandosi volta a volta all'infinito. La razza latina e la germanica combatte-ranno su quella linea le loro battaglie su-preme fino a che una delle due sarà annien-tata. Che importa se l'Alsazia francese sino al '70 sia divenuta tedesca poi? Che importa il cangiamento temporaneo delle frontiere? E se anche il Reno fosse tutto francese come sotto Pipino il Breve, Carlomagno, Napo-leone, o fosse tutto tedesco come lo è stato spesso, si potrebbe seriamente contare su di spesso, si potreboe seriamente contare su un assetto definitivo, su di una conciliazione duratura delle due razze? Guardavo, quello che oggi è il teatro della guerra, nell'ultimo aprile, dall'alto del duomo di Strasburgo. Si aprile, dall'alto del duomo di Strasburgo. Si, di fronte l'altra riva, aspra e boscosa di querce, si rappresentava tutta germanica, nella sua natura rude e prepotente, a sini-stra, invece, le prime colline dei Vosgi agestra, invece, le prime colline dei Vosgi age-voli e miti, si vestivano di vigne, di campi-celli arati, dorti, tra i villaggi bianchi, chiari, francesi. La distiazione appariva netta, pre-cisa: la natura era lì a gridare a gran voce: a sinistra la Francia, a destra la Germania. E perchè allora tutta quella ostentazione di potenza da parte dell'Impero fin nel più mi-nuscolo paesello d'Alsazia? Perchè ad ogni passo una lapide, un monumento, con date, nomi, allusioni? Perchè sulle caratteristiche pizzze dei villaggi, tra capannelli di placidi popolani, una folla continua di soldati di tutte e armi con elmetti scintillanti, colletti rossi, le armi con elmetti scintillanti, colletti rossi, corpetti bianchi, luccichio d'uniformi d'ogni specie? Perchè tutta la regione trasformata in un campo trincerato, e ogni borgo in una cittadella? Quale sforzo immane, persistente, paziente per guadagnare due palmi di terra

e dieci abitanti alla propria razza; quale studio indefesso per innestare al proprio tronco un ramoscello d'altra linfa! Strasburgo era divenuta germanica, prettamente germanica: ogni dove rivelava l'impronta tedesca, fin nelle insegne dei negozi ove era scomparsa del tutto la denominazione bilingue, fin nelle birrerie odoranti di prosciutto e di salsicce, fin nei berretti degli studenti, dal ginnasio all'università. E quante facce diverse sotto gli elmetti militari! Sassoni, wurtemberghesi, idesi, prussiani!

badesi, prussiani!
Cinque reggimenti di fanteria, quattro d'artiglieria, uno di ussari, due battaglioni di
genio: un corpo d'armata intero, per la sola
Strasburgo! È fuori, sopra una linea di appena dodici chilometri, fino a Sarreburgo e
a Morhange tre divisioni di fanteria, due brigate d'artiglieria, due di cavalleria: un altro intero corpo d'armaia,

Ma l'Europa inneggiava alla pace e faceva finta di crederci. Come se dipendesse dalla volontà degli uomini il destino della storia. E intanto la Germania del Niederwald a nome dell'Impero ammoniva tutte le popolazioni renane dall'alto della montagna, su Bingen, di non obliare un solo istante lo scopo ul-timo della loro esistenza: quello cioè di es-sere compatti e solidali con l'Impero per una sere compatti e solidali con l'Impero per una più ampia dominazione sull'Europa. Nè intendeva con quell'alto gesto soltanto di tener desto il gran sogno in quelle regioni ch'eran già membra vive del gigante tedesco, ma ammoniva ogni terra che fosse bagnata da un un cello d'acqua renana di mettersi sulla un un consensa della compata di consolica l'ammunio che la Germania si fosse risolta ad occuparle, il giorno vicino o lontano in cui le circostanze giorno vicino o lontano in cui le circostanze avessero reso possibile un'azione fulminea dell'Impero. La Germania del Niederwald ammoniva perciò anche i tedeschi della Svizzera fino al Gottardo, culla del Reno, come i popoli della sua foce, i Belgi e gli Olandesi. Il momento è arrivato, l'Impero ha agito: bisogna abbattere l'altra razza per raggiungere lo scopo. Il Reno, conscio di quei sogni orgogliosi, assiste impassibile.

ROSSO DI SAN SECONDO,



### MONUMENTI DELLA CITTA BELGA DI LOUVAIN, RASA AL SUOLO DAI TEDESCHI.



La Chiesa dei Santi Padri.



Il Coro della Chiesa di Santa Geltrude.



Il Municipio, uno dei più insigni monumenti di stile gotico costruito dal 1448 al 1463 da Matteo de Layens.



L' Università.



La Chiesa di San Michele,

#### SCENE DELLA GRANDE GUERRA EUROPEA.

(Disegno del nostro corrispondente L. Bompard).



L'arrivo dei primi feriti a Marsiglia.



I ponti levatoi sui canali di Bruges.

### SUI CONFINI DELLA GUERRA.

OSTENDA.

Vi sono città che la guerra solleva, eccita, scasono i centri vitali, reagenti, di un popolo. Passa su di essi (Namur, Liegi, Brustelles...) come un vento di orgogio disperato; esplodono dal loro cuore le meravigiose sfide gioconde verso l'aggressore fortissimo; urlano da ogni gola, senza comando,
i canti della riazza, le grida storiche della riscossa; sventolano bandiere, si improvvisano
armati, si impegna l'avvenire fino all'ultimo
minuto; vi è un punto in cui l'entusiasmo e
l'angoscia hanno un solo volto, meraviglioso.

l'angoscia hanno un solo volto, meraviglioso, Altre città vi sono che formano soltanto la gioia facile, l'orgoglio indulgente della nazione: città magnifiche di uno splendore recente, città inorpellate e indolenti, città fasciate senza fatica di una bellezza naturale e che si adagiano così, femmineamente, ad attendere che qualetuno le svegil, le adorni, le prenda, dia loro una ricchezza ed una vita sia pure di eccazione e di artificio. Sono un proposito del pr

E la sventura e la guerra le trovano indifese, stupite di trovarsi deserte e spoglic della loro falsa ricchezza. Non cantano più, ma nemmeno urlano; ripongono i fiori, ma non traggono la spada; saranno il bivacco di soldatesche insolenti o il rifugio di fuggiaschi avviliti: tutta la loro anima è in un sospiro. Così Ostenda.

sospiro. Così Ostenda.

Era — saranno sei giorni — un brulichio di oziosi elegantii tra i fiori, i colori, le musiche, la sua superba Diga era un'aiuola vivente che fiasciava come di un incanto la conca livida del Mare del Nord ; i suoi enormi alberghi dominavano la spiaggia come una seconda diga meravigliosa di oro, di azzurro, di candore, di fasti; vi ai parlava di Terapia, di Biarritz, di Majorca come se fossero lì accanto; quando i tramonti del Nord chiudevano i loro confusi velari, un'aurora artificiale di luce violenta continuava il giorno sul mare. Oggi la Diga e deserta, triste i sembra una lunga serpe grigia addormentata sulla sabbia. I grandi gioiellieri, le modiste, i pellicciai sono, partiti per, la via d'Inghilterra, gil altri alberghi sono vuoti; tutte le foro linestre sono sbarrate come gli occhi di un morente, sulle grandi verande sono calate le saracinesche azzurre. Una, nella fretta, è rimasta aperta, al Grand Hötel de Poccan, e dai vetti tersi si vedono le piccole tavole della cena, scintillanti di cristallerie, candide di lini; alle lampadette elettriche le ghirlande di rose carnicine che ne attenuavano la luce si sfogliano ad una ad una sotto i nostri occhi. Riperendiamo il cammino, senza parlare.

Dovunque bandiere: quella listata d'Inghil-terra, il tricolore francese, il tricolore belga, il drappo giallo di Russia. Cerchiamo con ansia: nessun tricolore intaliano... Perchè questo ostracismo? Che succede dunque laggiù nella nostra divina terra di cività e di libertà? Abbiamo commesso un errore? o siamo in dubitosa attesa? Poter sapere! poter indovinare! Alto nel cielo, un grande aercoplano da balocco è il trastullo del vento: va, viene, ondeggia, ma un filo robusto se pure invisibile lo tiene prigioniero anche da lungi al tetto di una cabina. Ed è come l'imagine di noi stessi in questa bufera di guerra che ci romba d' intorno: un legame invisible ma sado ci unisce tuttavia alla mostra bele ma sado ci unisce tuttavia alla mostra biene anche da l'altinghiera della. Diga uni fila silenziona di uomini è appoggiata in attesa taciturna. Guardano per ore ed ore nel-cilaba e nel tramonto se dalle sponde britanciche si stacchino le navi possenti che devono portare l'aiuto d'armi e d'armati non ad Ostenda indifferente, oziosa e incolore, ma a quel popolo di lavoratori e di eroi che sulle rive della Mosa disperatamente si erige a primo baluardo della Civiltà minaccita.

E noi siamo qui soli; più che soli, isolati; più che isolati, stranieri. Ed anche questo



Il mercato del pesce a Middleburg.

grigio mare (oh il giocondo mare di Rimini, di Livorno, di Mergellina!) non ha promesse nè speranze per noi.

#### SLUYS (presso Bruges).

Dentro Bruges, la impassibile Bruges del silenzio, la guerra batte tuttavia un ritmo sordo di minaccia e la folla nelle strade, nelle piazze, sui quais, lungo i canali, è già una el reribile novità per questa cittaduzza abituata a lasciarsi vivere come vivono i suoi cigni, quietamente, silenziosamente, senza grandi voli, senza, quasi, la nozione del tempo. Il carillon del beffroi è terribilimente sonoro, di solito, perchè cantta sopra una città taciturna; oggi esso ricanta le vecchie canzoni ad una Bruges rumorosa e irrequieta come un al-Bruges rumorosa (al france quais più. Ma oltre le porte di Bruges la pace ricomincia. Come ogni giorno, di fronte un battellettico e In den Grooten Sultan », un battellettio e Inngo il



Le comari di Flessingà.



Donne zeelandesi.

BIANCHERIE BARONCINI

canale dell'Ecluse, fino a Sluys, la piccolissima città olandese che fu per Bruges uno dei più antichi porti sul mare, allora quando dei più anticai porti sui mare, attora quanto il mare incominciava a tradire Bruges e ad allontanarsene sempre più senza pietà per i richiami disperati della Venezia del Nord che tale abbandono condannava lentamente a ro-vina. Il battelletto fila anche oggi senza troppo

vina. Il battetetto ma arche oggi senza tropia affrettarsi: sa di non avere a bordo il solito carico allegro cosmopolita. Siamo infatti quasi soli e vi è a poppa una bara di legno chiaro, senza fregi, che va così, bara di legno chiaro, senza fregi, che 'va così, dolcemente verso un morto che attende in qualche casolare disperso. I filari di pioppi si rincorrono senza posa sugli argini, le vaccherelle olandesi pezzate di bianco e di nero non alzano il muso al noto rumore, le diualco di ninfee fiorite che invadono ai due lati il canale si curvano sott'acqua all'unprofondo della scla. Case dall'altissimo tetto di stoppia, giardinetti minuscoli come di bambole, pecore lanose e sudicie si specchiano on stoppia, grarquietti minuscon come di bam-bole, pecore lanose e sudicie si specchiano dalle rive nell'acqua un po'cupa e i verdi degli alberi, dei prati, delle alghe del canale si fondono all'orizzonte con l'azzurro verdastro del cielo. Un airone si leva dal canneto con un volo lento elegante sdegnoso, un ponte levatoio si alza sul canale al nostro ponte levatoio si aiza sul canale al nostro arrivo, il guardiano in casacca grigial lo riab-bassa e riprende la siesta nell'erba. Non vi è rumore, non vi è colore, una nuvolaglia bituminosa viene dal mare e il bianco legno venato della bara è ancora l'unica nota viva e chiara in questa bassa sinfonia di tinte gri-gie sorvolate da un'angoscia silenziosa senza

nome.
Sluys: il canale si allarga in quadrato, l'onda del battello risveglia le ampie carene di alcune chiatte carboniere; scendiamo fra due doganieri che risparmiano anche la regolamentare domanda platonica: vi è qualcosa di più serio che il vigilare la frontiera; vi è da pensare se queste frontiere esisteranno ancora domani. Non è detto, del resto, che



Lupi di mare a Middleburg.

essi lo pensino. Sembra così lontana la guerra di qui!

Le guide, i trattori, le merlettaie, i merciai continuano la loro vita paziente di attesa del forestiero; cartoline, tea rooms, pizzi, vasel-

lame olandese: vi offrono tutto, vi assediano,

lame olandese: vi ourono tutto, vi associano, vi si attaccano alle calcagna con una placidità insopportabile.

Cè nella loro insistenza di che rivendicare la discrezione e l'educazione di tutti i figurinai di Lucchesia e di tutti i marmocchi di

Posillipo.
Ci rifugiamo nel Museo Napoleonico: quattro anni or sono era uno stanzone umido vergognoso con quattro pistoloni arrugginiti ed una enorme catasta di corrispondenze mi-litari, di documenti, di brevetti della campa-

litari, di documenti, di brevetti della campa-gna del Belgio, legati a filze, a pucchi, rosi dai topi, assaliti dalle muffe. Oggi il salone appare ordinato, decorato a fresco; le relique guerriere sono cresciute di numero; i berrettoni di pelo della Guardia fraternizzano con le corazze di Kellermann; quattro cataste di palle da camnone inquadrano quattro cataste in palle ta calinote industriale tre grossi tamburi dalle pelli spaccate: qualche macchia bruna, sbiadita, di sangue. Dei documenti non c'è più traccia e non riesco ad averne notizia: il custode garantisce— a ad averne notizia: il custode garantice a me che li ho veduti — che non ci sono mai stati. Del resto hanno fatto bene a scomparire quelle reliquie sacre all'ultima Guerra delle Nazioni: da Ostenda a Belgrado una tale mischia si è accesa che le grandi battaglie napoleoniche appariranno presto, al con-fronto, semplici scaramucce di avamposti.

tronto, semplici scaramucce di avamposti. Uscendo, ci imbattiamo in due merlettale dal gaio costume: nell'ombra dell'ampia cuffia di pizzo gli occhi birichini gareggiano-di splen-dore con gli ornamenti d'oro scintillanti a due spirali appuntati nei capelli. Non sapevo che, proprio sopra il Musco della Guerra, Sluva accogliesse una scuola di merletti. Una sala accogliesse una scuola di merietti. Ula sala ampia, chiara, tranquilla in cui una ventina di quelle ampie cuffie di pizzo insaldato sono curve sul tombolo irto di spilli. Vedo soltanto le mani agili, infaticabili, come di citaredi. Il ticchiettio dei fuselli assume talora note argentine; dona di silenzio delle giorinette attente il significato di un rito. E sotto le

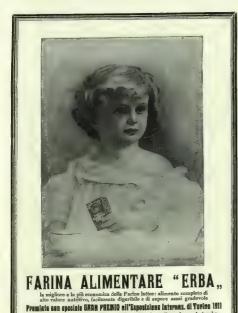

L'invio gratuito di una scatola di campione viene fatto dietro domanda (anche con semplice biglietto di visita colle iniziali F. A.) indirizzata alla nostra Ditta CARLO ERBA – MILANO.



dita industri fioriscono come per incantamento le più meravigliose fatiche di Aracne: penso a certi merletti del Musco di Grunthuse che furono fatti nei secoli addietro da giovinette simili a queste, che sacrificavano le loro gior-nate nell'umidità di cantine perchè all'aperto il file transporte. il filo troppo fine e troppo costretto si sarebbe infranto. È vivevano laggiù e si invecchiavano infranto. È vivevano laggiù e si invecchiavano ed era meraviglioso sforzo compiere quattro metri di quel pizzo in un anno! E la vita, per quelle claustrate? E l'amore? E la libertà? Forse sopra il loro capo rombava la morte, inferociva la guerra ed esse erano nella penombra umida, inflessibili nel loro croico sarrilizio pacifico. Forse, quando si toglievano crifizio pacifico. di là (un merletto interrotto non poteva essere ripreso con successo) trovavano la vita mutata intorno a loro.

Di queste, sorridenti e pazienti e indu-

striose mentre già forse anche nell'Olanda striose mentre gia forse anche in visuale si abbatte l'imperativo tedesco, una ne di-straggo dal suo lavoro per interrogarla « E se venisse la guerra? » — Sorride come ad una burla: « Qui non viene ». Ed una vecchia merlettaia che le è vicina e maestra leva il volto e mi dice seriamente: « L'Olanda non ha paura, sapete?! Apriremo le dighe, se

occorre! » É vero: l'Olanda ha le dighe, il suo più bell'orgoglio di conquista, la sua ultima ratio contro l'invasione. Ricordo un vecchio racconto educativo d'Olanda: un povero bimbo che va alla scuola, un mattino d'inverno, si accorge che nella diga un forellino si è si accorge che neua diga un ioreinno si e aperto, che il mare vi filtra goccia a goccia, capisce che quel piccolo punto può dilatarsi in breve ora, puo essere il minimo inizio di una immensa rovina. E il bimbo depone i

quaderni, introduce il suo piccolo dito nel foro fino a turaflo e poi aspetta che qualcuno giunga a rilevarlo e ad avvertire la vicina città: aspetta nel freddo, nel vento, nello stanchezza, prega Dio che qualcuno giunga per la salvezza (Passano le ore, il giorno, e sotlanto a notte alta un prete passa di la ed inciampa nel corpicino già freddo del piccolo eroe. Ma nè il mare nè la Morte hanno avuto ragione del piccolo dito di un bimbo, della sua volontà di salvare la Patria.

Con la stessa fede, se l'ora triste ne scoccasse, questo popolo industre, placido, un portiriarcale nel costumi e nei volti, saprebbe osare tranquillamente il gesto supremo e amientare la sua conquista sul mare, che è di uaderni, introduce il suo piccolo dito nel

nientare la sua conquista sul mare, che è di secoli, per salvare la Libertà, che è eterna. Ezio M. GRAY.

rinunzia sono i primi a convenirne. Ci fu un momento, nel 1995, in cui tutti i vizi orga-nici della Russia affiorarono, nei due elementi in lotta, e poterono misurarsi. Da un lato, da quello della rivoluzione, c'era l'intellettua-

da quello della rivoluzione, c'era l'intellettua-lità, vale a dire il dottrinarismo, l'idealismo, le ambizioni personali, l'assenza di vero spi-rito politico o di quel senso pratico che ne tiene così bene le veci, la preoccupazione di rifare il 1789. Dall'altro, da quello del Go-verno, la meschinità delle dice, l'ordine o l'abitudine dell'ordine, la forza o l'abitudine della forza! Da un lato c'erano, a cominciario tica russa; i filosofi e; l'untifisici dell'arionis-tica russa; i filosofi e; meafisici dell'arionis-

da Toistoi che non capi mai nulla della poli-tica russa, i filosofi e i metalisici dell'azione, se così può dirsi, i nipoti e i pronipoti di Herzen... Dall'altro gli Ignatief, i Trepof, i Pobiedonostzef, gente limitata e fanatica ma pratica e disciplinata. Da ambo i lati una eguale dubbiosità sulle forze dell'avversario

#### CHE COSA SONO I RUSSI.

Se la Triplice fu; o se essa, almeno, non sarà più quella che è stata finora, come or-mai l'atto di neutralità dimostra chiaramente

mai l'atto di neutralità dimostra chiaramente di volere; è utile guardare intorno a quei popoli con i quali, con o senza Triplice, i nostri rapporti politici dovranno essere orientati in modo più conforme ai nostri interessi. Non è molto che è uscito un buon libro sui russi, il quale, se non eguaglia l'opera classica, ma ormai vecchia del Leroy-Beaulieu, e quelle più recenti dell'Alexiusky o del Masaryck, ha però per noi un vantaggio, rispetto a queste, di essere scritto da un italiano. Concetto Pettinato è stato vario tempo in Russia, come corrispondente. I libri dei giornalisti non dànno soverchio affidamento, in generale, di serietà ; e per il pubblico, non soltanto italiano, giornalista, perchè mai dovremmo nasconderlo?, è sinonimo di scritore ingegnoso e rapido magari, ma superfivremmo nasconderlo?, è sinonimo di scrit-tore ingegnoso e rapido magari, ma superfi-ciale, scorretto, e, spesso, insolente. Ma nel caso del Pettinato bisogna proprio osservare come il giornalismo italiano per certi lati ab-bia migliorato, e specialmente per i corri-spondenti esteri, tra i quali alcuni non sol-tanto di quel vivo ingegno che il pubblico con este abbiano, ma di studio, di operostia, di controli di proprio di proprio di proprio di magnezia nei nosci stratici non si riotte in di spirito acuto, di osservazione. La loro per-manenza nei paesi stranieri non si risolve in corrispondenze « brillanti » e fugaci, impres-sionistiche, abbozzi di colore ed aneddoti, ma produce dei lavori o almeno dei tentativi di lavoro organico, dove la esposizione piace-vole non riveste soltanto degli scheletri ma copre delle idee vive. Basterebbero i nomi dell Gayda, del Morandotti e del Pettinato per della consegnativa della vive della consegnativa del vano, auro, segibi di verchio, ciercali suo vano ancora residui del vecchio giornalismo (per es. l'avventura di viaggio, il caravanser-

1 Dal Resto del Carlino.
2 Concetto Pettinato, La Russia e i russi nella vita moderna osservati da un italiano. - Milano, Treves, 1914 - L. 4.

ragli) che doveva distrarre il lettore e obbligava il giornalista ad essere un po' come un numero d'un teatro di varietà, c'è anche la volontà di rendersi conto e di rendere conto al pubblico dello stato reale della società russa di oggi e degli elementi tradizionali che le stanno alla base, con idee personali, parec-chie delle quali sono veramente soddisfacenti.

stanno alla base, con idee personali, parecchie delle quali sono veramente soddisfacenti. Molte di queste idee, naturalmente, urtano coi luoghi comuni e colle immagini popolari della neve, dei lupi, delle cospirazioni, della polizia, ecc., con le quali ci si rappresenta ordinariamente la Russia. Il pubblico si con propositi della neve, dei lupi, delle cospirazioni, della controlo della propositi della pubblico si con propositi della pubblico si con propositi della pubblico si con propositi della pubblico, quando vede un equilibrista, si meraviglia che non cada; l'uomo del mestice, invece, si spiega perchè non cade e, direi quasi, sarebbe assai più sorpreso di vederio cadere che non il pubblico di non vederlo cadere. L'assolutismo, per esempio, non è, secondo il Pettinato, una assurdità ed un mostro, ma il portato necessario ed utile dell'anarchia caratteristica ed innata del popolo russo. I suoi difetti, che sono reali e propolo russo. È il concavo che corrisponde e si adatta perfettamente da una convessità ed mono sono altro che la rispondenza dei difetti, non meno reali e più grandi, del popolo russo. È il concavo che corrisponde e si adatta perfettamente da una convessità dimordi del manufaccio de dimordi del si controle del assolutismo è dimordi del manufaccio del mostro del discontrole del dissolutismo è dimordi del si datta perfettamente da una convessità del manufaccio del mostro del dissolutismo è dimordi della caracteria del manufaccio di mostro del mostro del mostro del mostro della caracteristica del manufaccio della caracteristica del manufaccio del mostro della caracteristica del manufaccio della caracteristica del manufaccio della caracteristica del manufaccio del manufaccio della caracteristica del manufaccio dell e si adatta perfettamente ad una convessifa. La funzione storica dell'assolutismo è dimo-strata dal Pettinato in alcune eccellenti pa-gine, nocciolo, mi pare, di tutto il libro, giu-stificazione non settaria e balorda, non cieca e reazionaria, di questo scandalo europeo; giustificazione che trova la sua riprova nel-l'insuccesso della rivoluzione del 1905, momento capitale della storia russa contempo-ranea. Se l'assolutismo fosse stato inadatto al popolo russo, sarebbe caduto in quel punto in cui esso stesso era disposto a cadere,

« Nel 1905 l'assolutismo aveva rassegnato lo scettro nelle mani della rivoluzione: e la rivoluzione glie lo restituì. Glie lo restituì perchè al momento di servirsene si accorse che

non era preparata ab-bastanza. La verità

e una eguale irresolutezza. A parità di con-dizioni vinse chi aveva meno difetti organici: il Governo ». il Governo ».

Sono queste verità storiche sulle quali non si insisterà mai abbastanza, fondatis-sime del resto anche su quella popolar sa-pienza che insegna ogni popolo avere il governo che si merita; e che dovrebbero spin-gere gli investigatori contemporanei a ricer-care come mai certe forme di governo esistono e non perchè mai non dovrebbero esistoro, e non perchè mai non dovrebbero esistere, ricordandosi che, intanto, l'esistenza è già un buon argomento da opporre a tutti i diritti, i doveri, le speranze di questo mondo. In questo senso, dunque, il libro del Pet-





Fornitore di S M. il Re d'Italia LA GRANDE MARCA

A GENTI GENERALI ITALIA - B. Colloridi - MILANO, Via Serbelloni, 9. INGHILTERRA - G. Simon & Whelon - LONDRA E. C. Gt. Tower Str. Ocean House.

STATI UNITI - Bătjer & C.º - NEW YORK, 45, Broadway, ARGENTINA - Importadora A. H. s. a. - BUENOS AYRES, Calle Florida, 872.



POUDRE GRASSE

INVISIBILE - ADERENTE - IGIENICA Chiederli nei principali nego: SOCIETA Dott. A. MILANI e C. -

MODERNE HOTEL MANIN & PILSEN 200 Camere du L. 1 in più G.SAPORI PROPRETABLE. E BENAZZO DIBET GUBE.

Appariamenti di Ibaso con bagni.

GRAND RESTAURANT PILSEN Facilitationi per lungo soggiorno. San Marco - VENEZIA - Telef. 953

tinato è, non un'apologia del governo russo, come quella che ne scrisse il Poliaieff nei Six années d'histoire (mi pare, cito a memo-Six années d'histoire (mi pare, cito a memo-ria), ma la giustificazione. Si potrebbe par-lare di apologia, quando lo si sente dichia-arae che «una scorreria, sia pur rapida, nella storia del mondo russo dimostra che quasi tutto quanto da due o tre secoli si è fatto nell'Impero di buono, di moderno, di ardito è stato fatto dal Governo», ma bisogna leg-gere anche più avanti, e vodere come la fone male, della Russia, sancialmente ner ciù che di tutto il bene sia anche la fonte di tutto il male della Russia, specialmente per ciò che ne ha risentito il carattere russo, la libertà, la coscienza, la dignità, le felicità personali sacrificate al sogno di questo Governo, accentratore e unificatore di tanti popoli, di tante psicologie, di tante razze, distruttore di tutte le caste e le autonomie locali. Governo, in fondo, democratico! ocembrerà assurdo, ma è pur vero. La Russia ha un governo assolutista democratico. Essa si è costituita mediante la distruzione di tutto di

si è costituita mediante la distruzione di tutto il potere dell'aristocrazia e la sostituzione di una burocrazia enorme, aperta a tutti, soltanto a traverso la trafila della quale si può giungere ai primi gradi. E perfettamente democratico, aggiungo i oa la Pettinato, è la fusione dell'idea di Chiesa con quella di Stato, il concentramento della funzione religiosa nelle mani di chi detiene il potere civile.

Il libro del Pettinato, come potrei mostrare

Il libro del Pettinato, come potrei mostrare con altri esempi, sarà dunque molto istrut-LE PARFUM IDÉAL OUBIGHANT tivo per il nostro pubblico, abituato piuttosto a conoscere della Russia i semplicismi ritivo per il nostro pubblico, antuato piutosto a conoscere della Russia i semplicismi ri-voluzionari. E nel presente momento ci sarà molto da imparare dai capitoli sul panslavismo, questo preteso pericolo dell'Adriatico e dei popoli latini. Il Pettinato ha veduto bene che quello che noi prendiamo per un pro-gressivo ingrandimento dello slavismo, è una progressiva differenziazione. Onde non esi-ste affatto la possibilità che la Russia possa essere riunita, come taluni sognano, agli czechi, agli sloveni, ai serbi, ai croati, ai bulgari. Se alcune di queste piccole nazionalità oggi si rivolgono alla Russia, è perchè non hanno trovato protezione altrove per conqui-stare la loro autonomia. Ma il concederla stare la loro autonomia. Ma li concederia loro è il miglior modo per separarle dalla Russia. E il destino di questi popoli, non è già quello di servire da avanguardia o da servi della Russia, bensì da isolatori tra il mondo russo e noi occidentali. L'Europa non ha che da Iguadagnare alla costituzione in stato di queste piccole nazionalità, entro loro confini, perchè esse equilibreranno il mondo russo in modo da renderlo meno pericoloso per noi.

Vi sono in questo capitolo sul panslavismo riflessioni degne di meditazione in questo



momento politico e perciò ho voluto indicare il volume del Pettinato all'attenzione di quanti, a parte ogni legame di parola o di simpatia, si propongono i destini dell'Italia, in base ai suoi interessi. GIUSEPPE PREZZOLINI.







### MODERNA e la DIPLOMAZIA **DEL DENARO**

LA BANCA

G. PRINZIVALLI

ma un patrimonio pente utile per tutti.

Lire 3, 50.

Dirigero vaglia agli editori Fratelli Treves, in Milano.

COLLEGIO CONVITTO PER GIOVANETTI

LUGANO



### La Nemica dei Sogni

romanzo di CAROLA PROSPERI

Quattro Lire.

### Brodo Maggi in Dadi

Il brodo per un piatto di minestra (1 Dedo) centesimi 5 Estgete la - CroceA LEGGEND

Romanzo di Cesarina LUPATI

szesco, in cui l'elemento fantastico si fonde felicemente con l'elemento passionale e patriottico, sullo sfondo storico del Piemonte all'alba del Risorgimento. Un volume in-16 di pag. 304; Lire 3, 50.

Dirigere vaglia agli editori Fratelli Treves, in Milano.



#### Diario della settimana.

23. Roma, A seri, al cambió della guar-ia reale al Quirinale, dimostrazione per guerra anti-austriaca. Susseguono di-loritazioni ogni altra sera. Namur. Nell'attacco tedesco ai f-rti seta ucciso il principe Federico di Sas-nia Meininger, generale prossiano. Berlino, I tedeschi entrano oggi a Lu-

24. Maubenge. Grande battaglia sulla rontiera, cominciata la sera del 22 e fi-ita oggi col ripiegamento degli allesti ranco-inglesi oltre la frontiera.

Lilla. Avanguardie di cavalleria tede-a appaiono vicine alla città.

Vienna. Il capo dello stato maggiore ustriaco smentisce formalmente le inemioni aggressive attribuite all'Austria ontro l'Italia.

Nisc. Gli austriaci incalzati dai serbi umo passato ieri la frontiera della Drina, oggi i serbi rioccupano Sabatz.

Berline, Un comunicato del Wolf-Bucon annunia la ritirata calcolata del 7ra, afferma la potenziattà militare delcioschi di fronte ci russi mella Prussia l'Inghilterra, che lotterà fino all'estremo
i Insterburg;

entale: 13 bossa. Insterburg. 28 Romg. Nota ufficiale dell'Agenzia influenza della r/ientale: la cavalleria russa è arrivata per la vittoria.

25. Roma, Nota cufficiale dell'Agencia di l'antebusge; all'ambasciatore nipponico, ed è richiastefami ecclude qualisisi influanza della ma da Tokio l'ambasciatore autriaco, 
inindeanza del Condavas sulla condotta 
l'all'Italia, il cui governo con chiara e vital adell'adelli atti ciono clara te vitali adell'adelli atti ciono contro i russi, 
icorra visione degl'interessi italiani è de 
ico manufactore in neutralità.

di Cottor disperte una divisione di 
di Cottor disperte una divisione di

Berlino.

— Il Sacro Collegio riceve la visita di condoglianza del corpo diplomatico.

Napoli. Il duca d'Aosta lascia oggi il Napof: Il uuca divisione di cavallaria Intto.
Moubeuge. Una divisione di cavallaria inglese ed una di fanteria, pure inglese, sono battute dai tedeschi, e lo stato mag-giore inglese della divisione è fatto pri-

Mulhouse. La città è di nuovo sgom-brata dai francesi, che vi avevano isti-tuito un governatorato civile. Asuersa. Brillante offensiva dei belgi contro i tedeschi, respingendoli da Ma-

control teaescal, respangences.

Ilinea.

— Nella notte sopra oggi uno Zeppelin lancia otto bombe sulla città, mirando
al palazzo reale: vi sono otto cittadini
morti e quattro feriti.

Londra. Alla Camera dei Comuni il ministro Asquith comunica che il gene-rale French valuta le perdite inglesi in 9000 fra morti e feriti.

cavallo.

Berlino. Annunziasi

che il governo maroc-chino di Tangeri, sotto l'influenza della Fran-cia e dell'Inghilterra ha consegnati i passa-porti ai ministri austriaco e tedesco, im-barcandoli bruscamen-te su un increciatore

te su un increciatore francese per Palermo. Stoccarda. Il Re del Würtemberg parte per il teatro della guerra.

il testro della guerra.
Insterburg. I russi
respingono i tedeschi
ed occupano Angenburg ed Insterburg.
Bucarest. Il Be a
Sinaia ha ricovuto ieri
i delegati greci, trattenendoli un'ora; ed oggi
ha ricovuto Flant-by.
Washington. Il preil proclama di neutralità degli Stati Uniti
di fronte alle operasioni anti-tedesche del
Giappone.

Giappone de l'argion anni-coessone cet l'argion anni-coessone cet l'argion anni-coessone cet l'argion in ministero vivinani dimettesi Millerand, guerra: Augagneur, marina; interno; Doumergue, colonie; Thours argion de costitutio un ministero di concea- Ribot, finanze; Brient, guardanigilli; commercio; Bienvann Martin, lavrov; Gill ed et estatione nanionale così: Vivinani presi Sembati (soc.) l'averi pubblici; Sarrani, lio Giusade (soc.), ministro cenar porte di dente sensa portatogit; Delcass', esteri; listranione; David, agricoltari; Malwy, fogli. (Omitmus ancie pagina sepresad).

NIIOVO BINOCOLO JAR PRISMATICO STEREOSCOPICO



del CELEBRE **ASTRONOMO** 

Meraviglioso, riunendo coll'ingrandimento la grande luminosità, gran campo visuale e forte rilievo.

- PREZZI -Ingrand, Lineare 8 Volte Diametro | 21 m/m. Live 85 degli Obblettiot | 25 m/m. Live 100

Ingrand. Lineare 10 Volte 21 m/m. Lin 100.25 m/m. Lin 118 Chiederlo e confrontario con tutte le altre Marche.

Dalla Fabbrica di Binocoli FLAMMARION, funitris di Ministero della Guerra e Marina di Francia Esigere su ogni Einocolo in marca FLAMMARION-SUPERLUX

== LA RUSSIA =

e i RUSSI nel Secolo XX

d CONCETTO PETTINATO

Il bel libro del Pettinato, tutto impressioni vive e fresche, osservazioni acute, pittoresche rappresentazioni d'ambienti diversi e caratteristici, è un' equanime introduzione allo studio della Russia dei nostri giorni. QUATTRO LIRE. - Un volume in-16. - QUATTRO LIRE.

DIRIGERE COMMISSIONI E VAGLIA AGLI EDITORI FRATELLI TREVES, MILANO.

= LA FRANCIA = e i FRANCESI nel Secolo XX di GIUSEPPE PREZZOLINI

Un libro, come questo, che studia, analizzandolo con acutezza critica, il dinamismo fisiologico di un grande popolo, deve avere fortona ben meritata, nonostanto le lacune egli abbagli, invertabili unu accimentogrogida sociole: pessi l'espressione pur tanto chiara — aviluppata da un punto di vista molte volle strettamente personale. — Topera è una miniera di ocervazioni pressione.

CINQUE LIRE. - Un volume in-16, di 384 pagine. - CINQUE LIRE.

DIRIGERE COMMISSIONI E VAGLIA AGLI EDITORI FRATELLI TREVES, MILANO.

È APERTA L'ASSOCIAZIONE alla NUOVA EDIZIONE IN-4 GRANDE riccamente illustrata

CARLO DAVILLIER

Illustrata da oltre 300 disegni di

### Gustavo Doré

Le editioni di quest'opera, più volte rinsovate, si sono esaurite: e poichè le ricerche continuano, ora pubblichiamo questa nature dellatens, cert in continuamo, de la continuamo que pubblichiamo questa nature dellatens, cert il La Spagna, con tutto il suo fascino e le sue belezze, è resa in quest'opera con evidenza incante-loca, e della in queste pagine, attraverso lo spirito geniale di due viaggiatori che sanno descrivere e rippodurre come nessun altro, è quasi aver l'impressione immediata e ressea durre, de que su propodure come nessun altro, è quasi aver l'impressione immediata e ressea durre, de que su propodure come nessun altro, è quasi aver l'impressione immediata e ressea durre de un meraviglia. Un nesco con propodure con en control de la control de la

Esce a fascicoli di 24 pagine in-8 grande

Centesimi 40 il fascicolo. Associazione all'opera completa: Venti Lire.

Sono usciti DICIOTTO fascicoli.

Dirigere vaglia agli editori Fratelli Treves, in Milano.

### GUERRA IN TEMPO DI BAGNI

Racconto di

L. A. Vassallo

DUE LIRE.

dirigere commissioni e vagti-

VINO bI (HINA TERRALLU CERRALLU di tutto il Monda

DRAMMI SATIRESCHI

Ettore ROMAGNOLI

Poliforno - France e il Cèrcopo - Elena - Sisifo

In carta a mano, con coperta disegnata da Ezio Anicanni QUATTRO LIRE.

Dirigere commissioni e vaglia a Fratelli Treves, editori, Milano

In campaona, racconti

di B. AUERBACH, G. KELLER, e PAOLO HEYSE Due Lire.

# Germania Imperiale

J. SERRAVALLO

del principe Bernardo di BÜLOW

Fra i più minchi no nimatri del diversa di limatre è restauta cari cuttere.

Fra i più minchi no nimatri del diversa di limatre è estrumenti il principe Bernardo di Billow: egil ha scritto un libre che rinarra decumento insigne son soltanto della sun politica, ma edia niidezza di situazione la limatria egil ha sapuro anlitzare la situazione e la politica felore mani futuri della propria nazione con tanta serenti e con una grandiori di line, della quale cuila la persona dell'osservatore ed autore che pur dovrebb'esser natu di suparire spesso conce un protagonista. Il Principe di Billow che sho danta, in Germania imperiale un saggio soporbo di storia contemporanea e di analisi politica. La Trebuno. Un volume in-8 col ritratto in eliotipia del Principe di Balow : Disci Lire.

Dirigere commissioni e vaglia agli editori Fratelli Treves, in Milano, via Palermo, 12.

LA VITA -- CAMPESTRE

Studi morali ed economici di Antonio CAC-CIANIGA, 3.ª edizione con nuove aggiunte. =

**ALPES** 

PROSE e POESIE Vaglia agil edit. Treves, Mila ALPINE

CELEBRI AUTORI

SALVATORE BESSO

ALBUM di Lavori Femminili

MODERNI

Nuovi disegni a punto tagliato, inglese, passato, Richelieu, a - - trina e reticella. -

62 grandi tavole, 268 incisioni su carta di gran lusso e copertina in cromolitografia: Cinque Lire.

Dirigere vaglia agli editori Treves, in Milano,

## MEMORIE

### KUROPATKIN

tradotte dall'originale russo (sequestrato in Russia da un ufficiale italiano, il ten. N. PENTIMALLI.

Dieci Lire.

Dirigere vaglia agli aditori Fratelli Travas to Wi

È USCITA LA NUOVA EDIZIONE:

LA PRINCIPESSA BELGIOJOSO

Da memorie mondane, inedite o rare e da archivi segreti di Stato

In-16, con 4 ritratti fuori testo e fac-simili: CINQUE LIRE.

Con prefazione di EMILIO CECCHI.

Giro GOJORANI

Lire 3,50.

PER RAFFAELLO BARBIERA

Nuova edizione riveduta, con appendice di documenti inediti, e ritratti







CONFERENZE FIORENTINE

THEODORE CHAMPION

Cinque Lire.

MIMÌ E LA GLORIA

# UGO OJETTI

Letteratura

e Sociologia

SCIPIO SIGHELE

Gualtiero Castellini

Lire 3, 50.

NEL TRECENTO

GLI ALBORI

Nel RINASCIMENTO

gli Italiani, saggi

Nell'Ottocento.

Vita Moderna de-

Quarta edizione in un so volume di 500 pag. in-1e QUATTRO LIRE.

Por la legatura in tela e oro aggingere UNA LIRA a ciasona vo Dirigere commissioni e vuglia ai Fratelli Treves, Mila

PREZZI CORRENTI

### Musicisti === IL MEDITERRANEO

Cosacchi. 6.ª edizione, 1

l Rothschild, di Ignazio Balla.

Dirigere vaglia ai Fratelli Treves, editori, in

contemporanei

ai Idebrando Pizzetti

Quattro Lire. Commissioni e vaglis si Fr

Novelle Leone TOLSTOI Napolitane a Guerra e la Pace. Salvatore DI GIACOMO

Un volume in-8, con 55 illustrazioni fuori tésto.

Con prefazione di BENEDETTO CROCE

VICO MANTEGAZZA

Con prefazione dell'Ammiraglio GIOVANNI BETTOLO

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, editori, in Milano, via Palermo, 12.

Lire 3, 50.

In questo momento diviene di grande attualità il bellissimo libro di

# GINO BERTOLINI

Tra Mussulmani == e Slavi =

in automobile a traverso Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Dalmazia.

Un vol. con 87 incisioni fuori testo: SEI LIRE.

Commissioni e vaglia agli editori Treves, in Milano